Spoglia-software C=Commodore 25 gennaio 1988 - Anno VII - Nº 49 COMPUTER. Sped. Abb. Post. Gr. III/70 - CR - Distr. MePe # 49 C L. 4.500 La rivista degli utenti di sis Inserto principianti Incontri ravvicinati, di tipo Basic BIT-PARADE GRAPHIC I migliori game per Amiga e C64 11:38:45 C/16 come l'Amiga Come resuscitare SPECIALE un dischetto già formattato Mode Un'interfaccia informatiche, per collegare l'antibiotico SIMILE (E e i virus con i PC Ibm

IN EDICOLA







## **INSERTO**

SPECIALE PRINCIPIANTI **VOLARE IN ALTO** CON IL TUO COMPUTER

## RUBRICHE

- EDITORIALE
- LA VOSTRA POSTA
- **82** COMMODORE NEWS
- 83 SUPERGIOCHI DEL MESE
- 96 IL CLUB DEI CLUB



| PAG.     | REMarks                                                                      | C64 | C128 | C16 | Amiga | Gener. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|--------|
| 17<br>22 | Amiga Un piccolo segreto Scrivere con Scribble                               |     |      |     | :     |        |
| 18       | Sprotezioni<br>Le quattro cartucce dell'Apocalisse                           | •   | •    |     |       |        |
| 20       | Sistemi operativi<br>Le meditazioni di Amiga                                 |     |      |     |       |        |
| 24       | Musica<br>Non c'è musica senza matematica                                    |     |      |     |       |        |
| 27<br>41 | Giochi Come (non) rispettare il semaforo Coabitazione forzata di otto regine |     |      |     |       |        |
| 30       | Periferiche<br>Antiformat                                                    |     |      |     |       |        |
| 33<br>36 | Didattica Tutti i colori di Amiga Un computer a tempo di grafica             |     |      |     |       |        |
| 59<br>65 | Hardware<br>Sotto il vestito, tutto<br>Dialogo tra computer                  |     |      |     |       |        |
| 62       | Protezioni<br>Verrà la morte e sarà un virus                                 |     |      |     |       |        |
| 76       | Enciclopedia L.M.<br>Istogrammi colorati<br>per ogni esigenza                |     |      | Y., |       |        |
| 106      | Enciclopedia di routine<br>Mettersi in mostra                                |     |      |     |       |        |

Direttore: Alessandro de Simone - Caporedattore: Michele Maggi Redazione/collaboratori: Paolo Agostini, Claudio Baiocchi, Carlo e Lorenzo Barazzetta, Simone Bettola, Luigi Callegari, Sergio Camici, Sandro Certi, Umberto Colapicchioni, Maurizio Dell'Abate, Valerio Ferri, Giancarlo Mariani, Roberto Marigo, Clizio Merli, Marco Miotti, Roberto Morassi, Antonio Pastorelli, Carla Rampi, Marco Saetta, Fabio Sorgato, Danilo Toma, Giovanni Valli.

Segretaria di redazione: Maura Ceccaroli Grafica: Arturo Ciaglia, Gabriella Galbusera Direzione, redazione, pubblicità: v.le Famagosta, 75 - 20142 Milano - Tel. 02/8467348 Pubblicità: Milano: Leandro Nencioni (direttore vendite), Guido Agosti, Giorgio Ruttoni, Claudio Tidone - v.le Famagosta, 75 - 20142 Milano - Tel. 02/8467348

Emilia Romagna: Spazio E - P.zza Roosevelt, 4 - 40123 Bologna - Tel. 051/236979
Toscana, Marche, Umbria: Mercurio srl - via Rodari, 9 - San Giovanni Valdarno (Ar) - Tel. 055/947444
Lazio, Campania: Spazio Nuovo - via P. Foscari, 70 - 00139 Roma - Tel. 06/8109679

Segreteria: Paola Bertolotti - Abbonamenti: Liliana Spina
Tariffe: prezzo per copia L. 4.500. Abbonamento annuo (1.1 fascicoli) L. 45.000. Estero: il doppio. Abbonamento cumulativo alle riviste Computer e Commodore Computer Club L. 85.000. I versamenti vanno indirizzati a: Systems Editoriale Srl mediante assegno bancario

o utilizzando il c/c postale n. 37952207 Composizione: Systems Editoriale Srl - Fotolito: Systems Editoriale Srl

Stampa: Systems Editoriale/La Litografica Sri - Busto Arsizio (Va)

Registrazioni: Tribunale di Milano n. 370 del 2/10/82 - Direttore Responsabile: Michele Di Pisa
Sped, in abb. post. gr. III - Pubblicità inferiore al 70% - Distrib.: MePe - via G. Carcano, 32 - Milano

## CHI ROVINA CHI?

Aiutateci a smentire una diceria che troppo spesso si sente ripetere negli ambienti più disparati

All'inizio dell'era informatica ci fu qualcuno che, forse smarrito di fronte alla notevole complessità di un calcolatore, si consolò affermando che lavorare con un computer rendeva aridi, offuscava la mente, costringeva a seguire schemi rigidi e poco fantasiosi; questo qualcuno concludeva che, forse, era meglio non avere a che fare con un computer.

Anche oggi alcuni periodici (fortunatamente non specializzati) riportano con grande evidenza vari aneddoti che tendono a limitare l'importanza attribuita ai computer.

Un giornalista, poco tempo fa, riportava compiaciuto l'ironia di uno stimato premio Nobel che, avendo occasione di sperimentare un programma di intelligenza artificiale (per la traduzione automatica dall'italiano in inglese) aveva chiesto la traduzione del noto proverbio "Lontan dagli occhi, lontan dal cuore".

Il computer, poveretto, aveva visualizzato, in risposta, qualcosa come "fegato" o "milza" ritenendo che la frase digitata fosse un indovinello di natura anatomica.

La conseguente, inevitabile ironia dell'illustre personaggio, aiutava il cronista a sminuire l'importanza della cosiddetta "intelligenza" artificiale.

Sono d'accordo sul fatto che l'episodio, certamente gustoso, possa aiutare a riflettere sulle reali potenzialità delle moderne tecnologie; ma da qui ad affermare, con malcelato compiacimento, che i computer sono stupidi e che, magari, chi ci lavora tende ad "assorbire" tale limitazione intellettiva, ce ne passa.

Purtroppo simili aneddoti offrono lo spunto, naturalmente a chi non si intende affatto di computer, per affermare che il computer "rende stupidi" o che (giuro che l'ho sentito dire) addirittura tende a "rovinare" i giovani.

Questi, fortunatamente, riescono a

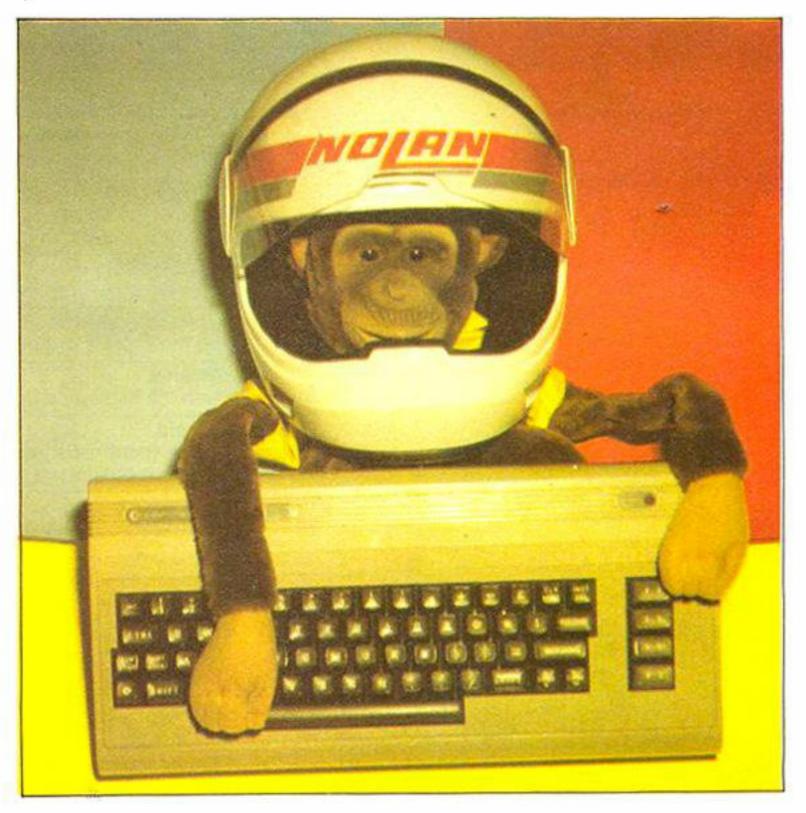

capire da soli che, al contrario, l'uso del computer, lo studio della programmazione, la realizzazione di programmi (semplici o "intelligenti" che siano) procurano molte più soddisfazioni di certe altre attività, che si vorrebbero far passare per "intelligenti".

Nessun ecologista di buon senso, oggi, se la sentirebbe di proibire la produzione (e l'uso) dei detersivi solo perchè quelli attuali inquinano; ma certamente lotta perchè vengano studiati detersivi rapidamente biodegradabili.

Nessun legislatore di buon senso, oggi, proibirebbe la fabbricazione dei coltelli da cucina per evitare che vengano usati anche per atti di teppismo negli stadi; semmai provvede affinchè siano effettuati rigidi controlli nelle circostanze più critiche.

E allora nessuna persona di buon senso dovrebbe affermare che i computer "rovinano" gli studenti perchè questi, facendo svolgere al calcolatore i propri compiti, resterebbero ignoranti. Affermando simili amenità, infatti, si corre il rischio, quantomeno, di richiamare alla mente la nota favola di Esopo della volpe e dell'uva.

E, forse, il motivo per cui alcuni "adulti" disprezzano il computer risiede proprio nel fatto che, davanti alla tastiera, non hanno mai saputo stabilire da che parte cominciare...

Alessandro de Simone

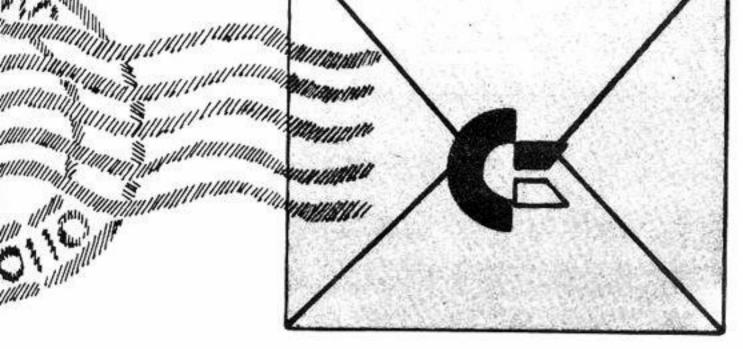

# la vostra posta

#### Come sullo Spectrum

□ Con una particolare Poke è possibile, con il computer Spectrum, far emettere un segnale sonoro ogni volta che si preme un tasto. E' possibile fare lo stesso con un computer Commodore?

E' possibile annullare l'effetto della pressione del tasto Delete? (Riccardo G. - Frimco)

 Figurati se non è possibile fare con un C/64 qualcosa che sia invece possibile con altri computer!

Scherzi a parte, è sicuramente possibile far eseguire ciò che chiedi, ma è necessario scrivere una routine in linguaggio macchina che risieda nel ciclo di Interrupt.

In parole più semplici è necessario far capire al computer che, tutte le volte che un tasto viene premuto, non solo è necessario effettuare le varie operazioni affinchè venga visualizzato quel carattere sullo schermo (o far deviare il percorso di un programma) ma vengano settati i vari registri del circuito integrato sonoro per l'emissione del beep.

Abbiamo già detto (C.C.C. n.44) in che modo intercettare la routine di "scansione" della tastiera per obbligare il computer a compiere varie operazioni a seconda del tasto premuto; ti prometto che, molto più presto di quanto tu possa immaginare, torneremo sull'argomento con numerose applicazioni specifiche.

#### Corri, uomo, corri

□ Come è possibile far correre un uomo-sprite con il joystick? (Luciano & Tony - Lecce)

 Per realizzare un'animazione è necessario, dapprima, realizzare i singoli fotogrammi, proprio come se si trat-

tasse delle immagini di un filmino. Poichè con il C/64 è possibile disegnare gli sprite (che, come dimensiocontengono dignitosamente ne,

un'immagine facilmente distinguibile) è possibile disegnare (pur se con la massima pazienza...) un gruppo di sprite che si differenziano, l'uno dall'altro, per un piccolo particolare.

Facendoli visualizzare, nella stessa zona di schermo, in rapida successione, si può quindi realizzare ciò che si realizza con una normale pellicola cinematografica: l'animazione delle immagini.

Se, poi, durante la scansione degli sprite si provvede anche a spostare la zona del video in cui appaiono, è possibile conseguire risultati decisamente interessanti.

Il gioco "Mission Impossible" che fece scalpore qualche anno fa (e che ricorreva alla tecnica descritta) consentiva una realizzazione di un vero e proprio cartone animato in cui il protagonista, un uomo-sprite, correva da destra a sinistra (e viceversa) effettuando salti mortali, con piroetta, di notevole realismo.

E' errato, comunque, affermare che sono possibili animazioni basate su soli otto fotogrammi, tanti, cioè, quanti sono gli sprite. Il numero di otto, infatti, è il numero massimo di sprite che è possibile visualizzare contemporaneamente. . Con alcune tecniche, al limite, è possibile riempire l'intera memoria del C/64 con "fotogrammi" e gestirli come un vero e proprio filmato; riservando anche, ovviamente, qualche centinaio di byte al programma destinato a tale operazione!



## DRIVE Scrivere sul retro



☐ E' possibile, impartendo speciali comandi via software, scrivere dati sulla facciata B del disco senza essere costretti a forario lateralmente?

(Giampaolo Grigenti)

 Fortunatamente l'operazione è impossibile. Ciò è dovuto al buon senso dei progettisti del sistema che, altrimenti, permetterebbe operazioni troppo rischiose.

Naturalmente il sistema operativo del drive è strutturato in modo che, prima di effettuare una qualsiasi registrazione, venga sempre controllato lo switch posizionato in corrispondenza della fessura del floppy; se non è presente la protezione l'operazione procede, altrimenti viene impedita.

Sono in commercio interruttori che, collegati agli switch di cui sopra, hanno il compito di "ingannare" il sistema operativo del drive facendo ritenere presente la fessura che, invece, non c'è.

lo ritengo, però, che tale sistema sia oltremodo pericoloso, soprattutto in caso di dimenticanza da parte dell'operatore.

L'estremo rimedio sarebbe quello di modificare la ROM per evitare il controllo della fessura. Ma ne vale la pena?



#### Disegni sul bordo

□ Come si può disegnare anche sulla cornice del video del C/64?

Avrei un suggerimento a proposito della stampante Mps-803... (Nunzio Santini - Comiso)

 "Quando il nastro della vostra stampante si esaurisce -suggerisce il nostro lettore- aprite con la massima delicatezza la cartuccia e versate sul nastro assetato, con parsimonia, un paio di gocce di inchiostro ad olio per timbri in metallo. Non bisogna esagerare altrimenti la stampa risulta impastata".

In effetti la lettera di Nunzio giunta in redazione è in carattere... neretto, ma sicuramente più leggibile di una scritta con nastro esaurito (ed introvabile o caro).

Per ciò che riguarda la possibilità di gestire anche il bordo, posso, per ora, darti la bella notizia che si può eliminarlo; stiamo studiando un articolo che possa essere abbastanza semplice da essere compreso da tutti. Non ci interessa, come infatti saprai, pubblicare un programma in grado di svolgere determinate funzioni senza spiegare il perchè e, magari, il modo di manipolarlo da parte dei lettori.

#### Dalla Newel con furore

□ La ditta Newel, nostra fedele inserzionista, ci prega di pubblicare un comunicato che, per ovvi motivi, siamo stati costretti a condensare:

"Tra i primi abbiamo cercato, con tutti i mezzi, di reperire e diffondere accessori di ogni tipo per gli home computer, in quanto ogni calcolatore, senza reperibilità di accessori, è puntualmente scomparso dal mercato... Ora che gli interessi sono forse diventati troppo grossi per noi, ora che tutti si sono messi a copiare addirittura l'hardware, ora che il sofware copiato circola in quantità di 10-20000 copie su cassetta o disco per qualsiasi computer in edicola, senza che nessuno muova un dito, ora che le cassette copiate circolano a migliaia rivestite di belle copertine con foto a colori o disegni artistici, ebbene ora siamo accusati di "pirataggio" da una rivistucola del settore... che non tiene conto, evidentemente, che spesso abbiamo tradotto liberamente (a nostre spese) decine di manuali, dando un servizio preziosissimo al cliente e li abbiamo poi ritrovati fotocopiati in decine di negozi in tutta Italia."

Antonio Ciampitti Titolare Nuova Newel - Milano

Il tono delle frasi che non abbiamo riportato (della cui omissione ancora mi scuso) è in perfetta linea con l'amarezza evidenziata da quelle pubblicate.

In sostanza ci si chiede se è possibile definire "pirati" coloro che, in fin dei conti, hanno provveduto a creare il terreno fertile su cui sono cresciute le stesse riviste del settore, tra cui la pubblicazione cui accenna Ciampitti.

Ho chesto ad un mio collaboratore di procurarmi una copia della rivista in oggetto (di diffusione, praticamente, trimestrale) dal momento che sono abituato ad informarmi leggendo quasi esclusivamente riviste del settore americane, inglesi e tedesche e non ho il tempo, purtroppo, si seguire il corso delle testate minori. Facile immaginare la mia meraviglia nello scoprire che la pubblicazione cui la Nuova Newel si riferisce è una copia del tutto-simile (perfino nell'impaginazione) ad una notissima rivista statunitense di home e personal computer.

E non è il caso di scomodare Qualcuno più in alto di noi per ricordare che, a volte, si parla a vanvera della pagliuzza presente negli occhi altrui trascurando la trave nei propri...

#### Amiga vive?

□ Sono un felice neo-possessore di Amiga; vorrei sapere se avete intenzione di trattare argomenti di programmazione avanzata legati a questo fantastico computer.

(Paolo Maroncelli - Ravenna)

 Anche noi, come puoi ben intuire, non vediamo l'ora di riversare su C.C.C. le varie esperienze di collaboratori (o semplici lettori) maturate su questo nuovo computer.

Come forse saprai, però, stiamo aspettando precise indicazioni, da parte degli utenti Amiga, sugli argomenti che si desidera vengano affrontati: non dimenticare che, come per il C/64, noi pubblichiamo esclusivamente ciò che riteniamo sia di interesse generale e, in ogni caso, solo ciò che viene richiesto.

Sicuramente non ti sarà sfuggito il fatto che, nel passato, era stata presa la decisione di non parlar più del C/16 a causa dello scarso interesse dimostrato, dai lettori, nei suoi confronti. In seguito, però, le richieste di informazioni e programmi sono improvvisamente aumentate tanto da costringerci ad invertire rotta. Lo stesso dicasi per il C/128, che sembra avanzare, comunque, a fasi alterne.

Una recente inchiesta, commissionata appositamente, aveva rilevato che l'interesse preponderante del neo-utente Amiga era rivolto a recensioni di software, da una parte, e ad approfondimenti su CLI, dall'altra; e ci siamo comportati di conseguenza.

E' owio che l'interesse può spostarsi, all'improwiso, verso altre prospettive.

Terremo conto, quindi, anche della tua richiesta di parlare di "C" e di programmazione avanzata in generale. Non appena riterremo che il desiderio di informazioni in tal senso sia sufficientemente sostenuto da un'adeguata fascia di lettori, ne parleremo senza indugio.



#### Modifiche e impegno personale

☐ Spesso affermate, in calce ai vostri articoli, che "con minime modifiche il programma può girare anche sul Plus/4". Come devo comportarmi, considerando che sono un principiante?

(Tullio Carli - Abbiategrasso)

 Di solito per "minime modifiche" intendiamo quelle relative al colore del bordo e del fondo che, con un C/64, richiedono alcune Poke (53280, 53281) mentre con il Plus/4 (e C/16) si ottengono più facilmente con il comando Color; analoghe, semplici operazioni riguardano l'eventuale gestione del suono.

Sarebbe buona norma, però, che i principianti, alla cui allegra schiera appertiene il nostro lettore, dedichino un po' di tempo a scoprire da soli le modifiche da apportare; iniziando, magari, a lavorare su programmi specifici per Plus/4 ed inserendo semplici e personali cambiamenti.

Vi posso assicurare che in seguito, da soli, saprete come intervenire anche in quei listati che, al contrario, richiedono sostanziali modifiche per essere adattati su computer diversi.



### Virus o cattiva manutenzione?

□ Usando il mio C/128 in modo 64 e caricando software su disco, mi capita spesso che, dopo un paio di volte, non riesca più a caricarlo.

Ciò accade anche impartendo il comando validate e, addirittura, su copie di sicurezza realizzate con vari copiatori. (Fabio Terrosi - Pisa)

 Moltissimi dischi in commercio posseggonno un tipo di protezione "invisibile" all'utente che entra in azione non appena si carica il dischetto per la prima volta.

Di questo particolare mi accorsi per caso utilizzando un dischetto, appena comprato, al quale avevo applicato, come mia abitudine, la tacchetta di protezione.

Dopo i primi giri del disco, la luce del drive lampeggiò indicando (ad un successivo esame) un errore dovuto alla impossibilità di registrazione. Incuriosito dallo strano fenomeno, del quale non mi sarei accorto se avessi utilizzato immediatamente il dischetto dopo averlo tolto dalla confezione, provvidi ad effettuare una copia "di sicurezza" che adoperai normalmente, priva della fascetta protettiva.

Confrontando, in seguito, il contenuto dei due dischi, notai che, dopo il primo utilizzo, il floppy veniva "marchiato" per uno scopo che non riuscii a comprendere. Probabilmente era il rimasuglio di una protezione virale (leggi apposito articolo in questo stesso fascicolo) di cui era rimasto solo quell'innocuo effetto: confesso che la provenienza del disco era un po' dubbia...

E' quindi possibile che il disco al quale ti riferisci sia una copia mal effettuata oppure un software originale che, però, ha al suo interno una protezione virale troppo... efficace, nel senso che infetta anche il disco originale.

Un'operazione sicuramente sbagliata, però, è quella di impartire un "Validate" a dischi commercializzati. Di solito tale operazione, utilissima con dischi "normali", ha un effetto dirompente su dischi protetti che basano la propria (presunta) invulnerabilità sulla alterazione intenzionale di alcuni settori del disco.

In conclusione: PRIMA di usare software acquistato su disco, mettere SEMPRE l'etichetta di protezione ed effettuare SUBITO una copia di sicurezza, da usare come di consueto.

### Quale linguaggio?

☐ Mi piacerebbe sviluppare un programma in grado di gestire le normali operazioni di un condominio. Che cosa mi consigliate di fare, considerando che svolgo un'attività lavorativa che mi lascia poco tempo libero, mà che conosco abbastanza bene Easy Script e Calc Result?

(Leo Tomasella - Lido di Venezia)

 Ecco una domanda intelligente, che dimostra come la mentalità stia cambiando a mano a mano che l'informatica di massa avanza. Il nostro lettore, infatti, si rende conto che nel tentaivo di approfondire il linguaggio Basic, fino ad arrivare a stendere un programma specifico, potrebbe passare tanto di quel tempo da rendere vano lo sforzo intrapreso.

L'odierna possibilità di disporre di potenti package professionali, invece, consente, anche a persone che dispongono di poco tempo libero, di pervenire rapidamente ad un prodotto valido (nel nostro caso, la gestione di un condominio) attraverso l'uso di un tabellone elettronico la cui padronanza si raggiunge in un tempo relativamente breve. Naturalmente l'effetto finale dei documenti stampati può lasciare a desiderare in più punti, dal momento che l'impaginazione di un foglio elettronico può apparire "grezza". Ma i vantaggi che si possono ottenere con la gestione di tre programmi "classici" (Word processor. Data base, Spreadsheet), da considerare veri e propri "linguaggi" con tanto di regole sintattiche e segnalazione di errori, sono tali che l'aspetto esteriore può certamente passare in secondo piano.

Il mio personale consiglio, quindi, è quello di imparare a menadito la gestione degli indirizzari per la stesura di lettere personalizzate (Easy Script) e lo studio di un foglio elettronico semplice ed efficace da presentare con orgoglio nelle riunioni condominiali.

#### 1526 grafica

☐ Ho notato con dispiacere che avete evitato di sottolineare che le ROM applicate alla 1526 non consentono di riprodurre correttamente le schermate grafiche in alta risoluzione.

(Nicola Gentile - Ferrara)

 La contestazione del lettore mi lascia perplesso e confesso che mi ha fatto cadere dalle nuvole. lo personalmente ho avuto modo di osservare, molto tempo fa, gli output grafici riprodotti da una 1526 "adattata" e posso assicurare che, a parte una ridotta dimensione del disegno (dovuta alla stessa costituzione della testina, che possiede gli aghi più ravvicinati rispetto ad una 801) la compatibilità era totale.

E' probabile, quindi, che la Rom acquistata dal lettore sia di tipo diverso da quella presente sulla stampante da me esaminata.

L'apparente diversità di rapporti esistente tra i due assi (X, Y) invece, è dovuta, come affermato più volte, ad una diversa conformazione della griglia video rispetto a quella offerta dalla stampante.

#### Due domande sul Plus/4

☐ Esiste un compilatore per Plus/4? Simulando, con l'istruzione Shape, uno Sprite, è possibile rilevare collisioni tra due immagini?

(Edoardo Bartolucci - Fratterosa)

 Purtroppo la scarsa diffusione del computer in questione non ha stimolato le software house a produrre programmi che richiedano uno sforzo talmente impegnativo.

Per ciò che riguarda la seconda domanda la risposta, ovviamente, può essere positiva (con il computer si può fare di tutto ed anche di più); in pratica, tuttavia, sarebbe necessario ricorrere al linguaggio macchina per favorire una gestione sufficientemente veloce di due immagini create con Shape. Mi dispiace, sinceramente, di non essere di grande aiuto; hai mai pensa-



## L'oblio del tempo

☐ E' possibile che un dischetto, abbandonato senza essere utilizzato per molto tempo, perda i dati contenuti? (Max Vittorietti - Pesaro)

No, a meno che non siano passati parecchi anni dal momento del "ricovero". Se ben tenuto, infatti, un dischetto contiene inalterati tutti i file
per moltissimo tempo; d'altra parte, l'uso frequente di un dischetto non
genera un "rinfresco" dei dati che, anzi, a causa del frequente passaggio della testina, tendono ad essere meno affidabili.

Ritengo, quindi, che il tempo non c'entra con la perdita dei dati lamentata dal nostro lettore: è più probabile che il difetto sia da attribuire alla sistemazione del floppy in ambienti troppo caldi (vicinanze di termosifone, finestre esposte al sole), umidi o magnetici (casse acustiche, apparecchi TV, monitor, videoregistratori e così via). to, però, di procurarti un computer più evoluto, in grado di soddisfare maggiormente la tua passione per l'informatica?

#### Caratteri negli sprite

□ Come è possibile ingrandire i caratteri ed inserirli negli sprite, come si vede spesso in alcuni videogame?

(Luca Casmioli)

Non può esistere una tecnica specifica e la causa è presto detta: un carattere "normale" è racchiuso all'interno di una griglia di 8x8 pixel (puntini elementari). Volendo ingrandirlo sarebbe necessaria una griglia più grande che tenga conto, però, che un byte è sempre costituito da 8 bit. In altre parole, per raddoppiare le dimensioni di un carattere è necessaria una griglia di 16x16.

Se, ad esempio, il nostro carattere ha la prima fila in alto formata da un quattro pixel accesi e quattro spenti (posizionati subito dopo) si può raddoppiare con una certa facilità la dimensione di un carattere provvedendo, nella griglia 16x16, a mantenere accesi i primi otto pixel e spenti gli altri otto; per triplicare le dimensioni di uno stesso carattere sembrerebbe sufficiente una griglia di 24x24 ma, in pratica, sorgono alcune difficoltà ad accendere i primi 12 pixel e spegnere gli altri 12 perchè ogni byte contiene 8 bit e risulta complessa la stesura di una routine in grado di trattare alcuni bit di un byte ed i rimanenti I nel byte adiacente.

Poichè uno sprite è formato da una griglia di 24x21 pixel (3x21 byte), ne consegue che è disagevole lo studio di una routine che trasferisca una griglia 8x8 in una di 24x21 dal momento che l'una non è "modulo" dell'altra.

Come avrai intuito, dunque, i caratteri giganti memorizzati negli sprite dei videogame sono pazientemente disegnati, uno per uno, dai programmatori del gioco che, mediante uno dei tantissimi sprite-editor in circolazione, memorizzano, dopo un lavoro lungo ma non difficile, vere e proprie biblioteche di caratteri-sprite da usare in ogni occasione.



#### Programmi che non si caricano

☐ Molti programmi in mio possesso, tra cui il vostro "Commodore Club" su disco contenente il bellissimo gioco Zagor, a volte non si caricano correttamente. Quale può esserne la causa?

(da numerose telefonate)

 Tantissimi programmi, tra cui il nostro "Zagor", vengono dotati di particolari procedure turbo che ne consentono un caricamento veloce.
 Purtroppo l'azione di tali caricatori entra spesso in conflitto con le altre periferiche collegate alla porta seriale in comune con il drive.

In questi casi è necessario spegnere le altre periferiche collegate prima di effettuare caricamenti o salvataggi, per riaccenderle ad operazione compiuta.

#### Quattro tasti inutili

☐ A che servono i quattro tasti cursore presenti nel C/128 dal momento che la stessa funzione può esser svolta dai due tasti in basso (con e senza Shift)?

(Luca C. - Ponte delle Tavole)

• A volte capita di trovare dei doppioni apparentemente superflui. Nello stesso C/128, ad esempio, i due comandi Directory e Catalog sono del tutto simili e non si capisce bene perchè non abbiano eliminato uno dei due. Analogamente (e ciò vale per qualsiasi computer che operi in Basic) quasi nessuno usa l'istruzione LET perchè è molto più semplice impostare direttamente i valori delle variabili (esempio: A=12 invece di LET A=12).

I quattro tasti in più, quindi, possono esser presenti per vari motivi, tra cui la compatibilità con il CP/M oppure il desiderio di offrire una comodità in più all'utente, che può utilizzare, tra i due sistemi di spostamento del cursore, quello che ritiene più comodo. Tieni presente, comunque, che simili "doppioni" sono presenti anche su computer professionali. Su molte tastiere Ms-Dos è presente la possibilità di muovere il cursore in due modi: mediante tasti dedicati e mediante alcuni tasti del tastierino numerico.

A proposito: il tastierino numerico, che sembra anch'esso un inutile doppione, è invece comodissimo per gli impiegati abituati a lavorare con le macchine calcolatrici, i cui tasti sono disposti nello stesso modo.

Chi effettua lavori di dattilografia, al contrario, trova più comoda la disposizione dei caratteri numerici nella prima fila in alto; con la tastiera di un computer, quindi, si soddisfano le esigenze delle due categorie di utenti, senza scontentare nessuno.

#### Volevo partecipare

□ Congratulandomi con Fabio Sorgato, per i validi lavori in l.m. che pubblica ogni mese, mi permetto di suggerire una piccola modifica al listato "Disassemblare, che passione!" apparso sul N.41.

Se, infatti, il codice operativo di un'istruzione non viene riconosciuto, si impedisce, di fatto, la memorizzazione di alcune informazioni. La modifica che consiglio è la seguente:

550 If S=1 then S=0: X=A: A9=1: GoSub 1270
Hj\$=Hj\$+Es\$+"[spazio]???":
A1=A1+1: Goto 570
(Daniele Vignati - Cerano)

 Ringrazio per il suggerimento, che sarà sicuramente apprezzato dagli appassionati di linguaggio macchina.





## Che fine ha fatto quel programma?

□ Su un mio dischetto avevo memorizzato un programma che, invece, ora dimostra di essere diverso da quello che avevo registrato. Che cosa può esser successo al listato che sembra esser scomparso?

(Giovanni Cvitanich - Trieste)

• E' probabile che tu abbia registrato il programma (che ora carichi normalmente) dotandolo dello stesso nome di quello "perso". Naturalmente hai fatto anche ricorso alla famigerata chioccioina (che permette di effettuare registrazioni nonostante sia presente un file dotato dello stesso nome). Se questo è il caso, purtroppo, non c'è nulla da fare: il nuovo programma si è sovrapposto al precedente, cancellandolo.

Un altro motivo dello strano comportamento può esser dovuto al fatto che hai utilizzato uno di quei programmi che consentono di cancellare file, recuperarli, cambiar loro nome e tipologia. Una malaccorta gestione potrebbe aver cambiato i connotati del programma che in seguito, magari, hai cancellato ritenendolo superfluo.

In ogni caso tieni conto che un drive (ed un computer) non prendono mai iniziative: se un file non c'è più la colpa è sempre e solo dell'utilizzatore.

# 128 KBYTES



SINCLAIR COM





COMMODORE



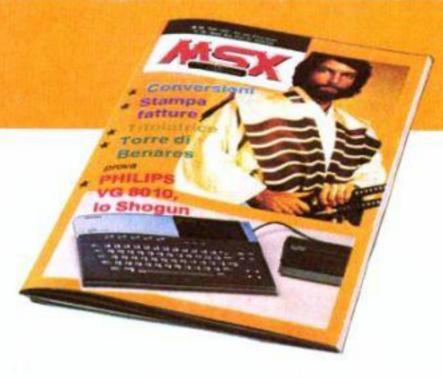

MSX



# DI RIVISTA.



Personal computer è la rivista Systems per gli utenti Commodore, MSX, Sinclair. Non solo tre riviste per tre diversi utenti: Personal Computer è anche un'idea nuova per far comunicare tutti gli hobbisti. Personal Computer: 128 Kbytes di rivista, tutti i mesi in edicola. L'abbonamento cumulativo a Computer e Personal Computer costa solo L. 65.000.



Il mercato si evolve. Anche noi.

# IMPORTATRICE DISTRIBUTRICE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA



ELECTRONIC AND TECHNICAL PRODUCTS

via del macao, 4 - 00185 roma tel. 4743080 - 4755875

RITIRIAMO IL VECCHIO CONSEGNAMO IL NUOVO

# Una volta... nel branco...







#### XT

- Totalmente compatibile PC/XT IBM
- · microprocessore Intel 8088
- memoria RAM 256 Kb espandibile a 640 Kb sulla piastra base
- memoria ROM 8 Kb (BIOS) espandibile 64 Kb
- · scheda madre con 8 slot di espansione
- · scheda grafica monocromatica ad alta risoluzione (720x348 punti)
- · porta parallela per collegamento stampante
- tastiera italiana ASCII con 84 tasti e 10 tasti funzione o USACII
- uno o due drive slim 5"1/4 da 360 Kb (o disco rigido di diverse capacità)
- alimentatore 135 W 220 Volt
- dimensioni: 500 x 410 x 142 mm
- peso: 11 Kg
- sistemi operativi supportati: tutti quelli del PC/XT IBM

#### AT

- Totalmente compatibile PC/AT IBM
- microprocessore Intel 80286: trasferimento dati a 16 bit: indirizzamento a 24 bit
- memoria RAM 512 Kb espandibile a 3 MB
- · scheda madre con 8 slot di espansione
- · scheda grafica monocromatica ad alta risoluzione (720x348 punti)
- · porta parallela per collegamento stampante
- · spie luminose sulla tastiera per "capss lock", "num lock" e "scroll lock"
- orologio, calendario e configurazione di sistema con CMOS RAM e relativa alimentazione di riserva con batteria interna
- serrattura di sicurezza per l'accesso all'unità di elabo-
- drive Floppy disk 1.2 Mb

Massima espandibilità con dischi e schede

#### Critiche costruttive

☐ Ritengo che il vostro atteggiamento nei confronti dei possessori di C/16 e Plus/4 sia quanto meno fuori luogo per una lunga serie di motivi (segue nutrito elenco).

(Doriano Rodighero - Marano Vicentino)

 Evidentemente la mia ironia, in precedenti risposte, era poco chiara dal momento che ha attirato le critiche (dure ma, soprattutto, garbate e costruttive) del nostro lettore.

E' bene quindi ricordare che io stesso, appena il C/16 fu presentato, mi affrettai a procurarmelo, ingrossando la mia personale collezione dei computer Commodore.

"Ecco un computer che renderà ancora più semplice l'alfabetizzazione informatica -speravo- grazie ai potenti comandi grafici e sonori di cui dispone".

Purtroppo i fatti non mi hanno dato ragione, per una serie di circostanze che è inutile ripetere.

Recentemente (ed il lettore me ne darà atto) abbiamo ripreso a parlare di C/16, sollecitati da numerose lettere giunte in redazione; ben più numerose delle sporadiche richieste di qualche mese fa.

Ci consenta quindi, il nostro lettore, di ribadire che noi non snobbiamo nessuno e che tutti gli acquirenti della nostra rivista hanno diritto ad esser trattati allo stesso modo; fatte salve le leggi, inesorabili, del mercato.

Ci consenta anche, il nostro lettore, di ricordare che l'invito a collaborare è rivolto proprio a coloro che ritengono di avere acquisito una particolare e-

sperienza: chi si vanta di possedere, o aver sviluppato, centinaia di programmi per il Plus/4 dovrebbe avere il "dovere" di prendere computer e stampante e scrivere qualche articolo interessante che dimostri le notevoli potenzialità del calcolatore in suo possesso.

Proprio come fanno gli appassionati che lavorano sul C/64; nel quale "credono" ciecamente.

#### Come aprire un Club

☐ Insieme ad alcuni amici vorremmo aprire un Club di appassionati di computer. Vorremmo sapere quali limiti sono imposti ad attività del genere e quali obblighi dovremmo rispettare.

(Angelo Talarico - Catanzaro)

 La legge favorisce le organizzazioni e le associazioni con finalità culturali.
 Se, però, può esser individuata una qualche attività di lucro (e sarebbe questo il caso se si dovesse pagare una quota di iscrizione) il Club verrebbe considerato come una normale attività commerciale, simile a quella esercitata da palestre private o cineforum.

Se, quindi, volete fare le cose in grande (affittare una sede, apporre un'insegna, far pagare una quota e così via), vi consiglio di contattare un commercialista per chiedere consigli legali.

Se, invece, volete limitarvi a recuperare un garage, da attrezzare adeguatamente, in cui incontrarvi tra amici più o meno paganti, bè... il discorso cambia totalmente e non penso che sia necessaria alcuna autorizzazione.

Prima, però, passa alla Polizia per verificare i limiti di gestione di un'attività del genere.



#### Accuse inappellabili

...nemmeno l'italiano si salva: in una risposta data ad un lettore, infatti, avete scritto "ai speso" invece di "hai speso"; naturalmente non avrete il coraggio di ammettere questo madornale errore e tirerete in ballo la solita "distrazione", gli errori di stampa ed altre scuse banali...

(da una lettera polemica)

Ai ragione...





#### Quale Speed Dos?

☐ Ho acquistato uno Speed Dos che, purtroppo, non risco ad installare nel mio 1541-C a causa di contraddizioni tra le istruzioni del manuale e la circuiteria del drive (di cui invio le foto). Come fare a montarlo?

(Ciro Canè - Casalnuovo)

 Quasi certamente l'installazione non è possibile perchè lo Speed Dos che possiedi (del cui manuale avresti potuto inviare le economiche fotocopie) non è adatto al drive 1541-C (di cui hai inviato ben 4 costose foto a colori).

Non posso, quindi, che ripetere ciò che ho detto decine di volte a questo proposito: prima di effettuare acquisti di accessori spiegate con la massima precisione, al negoziante, i modelli di computer e periferiche che possedete.

Mi meraviglio, comunque, che il tuo fornitore abbia dichiarato di non aver mai visto un 1541-C come il tuo; ti posso assicurare che sono tutti eguali a quello che tu possiedi.

## Risposte Rapide



#### Compiti troppo specifici

(Massimo Perazzoni - Terni)

Connettere un termometro digitale alla porta utente affinchè riesca a controllare la temperatura di un bagno di sviluppo fotografico (e provvedere di conseguenza) è un'applicazizone piuttosto specifica sia a livello hardware che software; difficilmente, quindi, potremo prendere la decisione di pubblicare un simile progetto.

#### Ritardi postali

(Andrea Carboni ed altri)

Purtroppo noi non abbiamo colpa dei ritardi postali; allo stesso modo non è possibile attribuire responsabilità alle ditte che vendono software per corrispondenza e che sentono, forse più di noi, il bruciante problema.

#### Professionali C/128

(Alfredo Pellegrini - Roma)

Abbiamo più volte consigliato di telefonare direttamente alla Hot-Line Commodore (02/61.83.21) per ottenere informazioni che riguardano il software professionale venduto direttamente dalla Commodore Italiana.

#### Coviene ripararlo?

(Rosario Conoscenti - Messina)

Ti consiglio di rivolgerti ad un centro autorizzato Commodore con la massima fiducia: recentemente è stato imposto un prezzario per le riparazioni che non dovrebbe dar adito a sorprese. In ogni caso, a che serve possedere un computer che non puoi far funzionare?

#### Grazie di cuore

(Umberto Z. e Luca P. - Preganzio) Vi ringrazio per le parole cortesi che avete voluto rivolgermi.

#### Syntax Error in Print

(Salvatore Le Pera - Mendicino)

L'errore di sintassi segnalato è sicuramente dovuto al fatto che il comando PRINT di riga 560 (che si riferisce ad un'operazione di scrittura su disco) è stata abbreviata, in fase di battitura, con il punto di domanda (?). Tale abbreviazione, come dovrebbe esser noto, non è consentita se quel comando è seguito dal carattere di "cancelletto"; è infatti necessario digitarlo per intero, carattere dopo carattere (P-R-I-N-T).

#### 1200 Compatibile

(Francesco D'Amore - Roma)
La spampante Mps-1200 è compatibile con la Mps-803 (e, di conseguenza, con la Mps-801).

#### Quale libro sul C/128

(Marcello Palmitessa - Milano)

In genere sono contrario a dar consigli sui libri che parlano di uno specifico computer. Molto spesso, infatti, contengono tantissime informazioni praticamente identiche a quelle che puoi trovare sul manuale allegato al computer.

Ti consiglio, quindi, di dedicare più tempo alla programmazione, tentando e ritentando decine di programmi, modificando quelli da noi pubblicati ed "estraendo" le parti interessanti.

La programmazione è soprattutto "pratica"; per la teoria accontentati del manuale, almeno finchè non avrai compreso perfettamente tutto ciò che vi è riportato.

#### Tastiera Amiga

(Paolo Alescio - Pachino)

Sulla confezione dei modelli Amiga è riportata l'indicazione del tipo di tastiera contenuto; se non bastasse, un bollino attaccato sulla barra spaziatrice ripete, in ogni confezione, la medesima informazione.

#### Problemi con Easy Script

(Aldo Perna - Siracusa, ed altri lettori)
Non è possibile programmare più di
un singolo carattere per ogni rigo con
il programma Easy Script.

Se non si riesce a programmare neanche quello, è probabile che vi sia una questione di incompatibilità di stampante.

E' doveroso precisare, tuttavia, che le prove effettuate da molti lettori si riferiscono a copie sprotette del potente word-processor che forse, se usato in "originale", non presenta il difetto lamentato.

Per maggiori informazioni sui comandi di E/S non possiamo che rinviare i lettori stessi alla consultazione del ricco manuale (in italiano) allegato al package originale.

#### Monitor Esadecimale

(Sergio Buzzi - S.Nazzaro)

Il Monitor Esadecimale è uno strumento software che facilità la scrittura di programmi in linguaggio macchina. Si trova "incorporato" nei computer C/16, Plus/4 e C/128 e viene attivato digitando Monitor e premendo il tasto Return.

Per usarlo correttamente, tuttavia, è necessaria una conoscenza approfondita del linguaggio macchina, della mappa della memoria e così via. Ti consiglio di studiare il l.m. solo dopo aver acquisito una totale padronanza del Basic.

#### Archivio telefonico

(Giacomo Licciardello - Messina)

Purtroppo non ci è possibile pubblicare un programma di archivio telefonico, anche se ricco di opzioni come quello che hai scritto.

#### Giochi pericolosi

(Aldo Fabiani - Rozzano)

Se metti in contatto tra loro i pin 7 e 8 di una porta joystick, provochi un corto circuito nell'alimentazione che ha, tra gli effetti "secondari", quello di resettare il C/64.

Ti sconsiglio di continuare a resettare il computer in questo modo, altrimenti prima o poi si resetterà per sempre.

## Il manuale del Commodore 16

La traduzione in lingua italiana della guida all'utente per il C/16 non riporta l'indice alfabetico degli argomenti trattati nel volume.

Ne consegue, spesso, una ricerca difficoltosa dal momento che le varie istruzioni, comandi e funzioni non si succedono secondo un ordine facilmente individuabile dall'utente. Certi di fare cosa gradita ai possessori del piccolo computer, riportiamo, qui di seguito, l'elenco alfabetico completo dei numerosi argomenti e delle pagine relative in cui sono pubblicati.

L'indice riportato all'inizio del manuale allegato al computer, invece, è sufficiente per individuare i capitoli relativi agli argomenti trattati.

Abbrev. coman. 127 Abs 117 Alta risoluzione 63 Animaz, caratteri 58 Argomento (def.) 81 Asc 117 Ascii (cod.) 144 Atn 117 Auto 82 Backup 82 Box 66, 91 Caratteri grafici 18, 54 Caricare 23, 24, 26 Cartridges 22 Cassette 23 Cerchio 93 Char 65, 92 Chr\$ 121, 144 Circle 68, 93 Close 94 Clr 94 Clr/Home 15

Cmd 94

Collect 83

Color 60, 95 Colore (tasti) 17, 23 Comandi 80 Commodore (tasto) 15 Cont 83 Copy 83 Correzione err. 36 Cos 117 Ctrl 15 Data 95 Dec 117 Def Fn 95 Del 37 Delete 84 Dim 96 Directory 29, 84 Dischetti 25 Dload 85 Do 72, 97

Draw 64, 97, 117 Dsave 86 Effetti sonori 74 Ellisse 93 Else 101 End 97 Err\$ 121 Errori (mess.) 131 Errori (Dos) 134 Esc 17, 41 Espressione (def.) 82 Exit 97 Exp 118 Finestre 41 Flash (on/off) 16 Fn 118 For 98 Frazioni 45 Fre 122 Frequenza 73 Funz, numeriche 51 Funzione (def.) 80 Funzione (tasti) 18 Funz. matem. 139 Get 99 Getkey 99 Gosub 100 Goto 100 Grafici (tasti) 18, 54 Graphic 62, 70, 100 Graphic clr 62, 101 Gshape 114 Header 27, 86 Help 86 Help (tasto) 19 Hex\$ 121 If 101

Input 102

Instr 118

Joy 118

Inst/Del 14

Int 118, 120

Istruzione (def.) 80

Joystick 3 Key 87 Left\$ 121 Len 121 Let 103 List 87 Load 88 Locate 64, 103, 117 Log 119 Loop 72.97 Mid\$ 121 Monitor 104 Multicolor 70 Musica 75, 141 Next 98, 104 New 88 Notaz, scient, 45 Note music, 141 On 104 Open 105 Operatori 80, 125 Operazioni 44 Ordine di calcolo 47 Ottagono 93 Paint 69, 106 Parametro (def.) 81 Peek 119 Pigreca 122 Poke 107 Poligoni 68 Pos 122 Print 107, 108. Print using 108 Pudef 111 Rclr 119 Rdot 103, 119 Read 111 Rename 89 Renumber 89 Reset 3 Restore 112

Resume 112

.Return (istr.) 112

Return (tasto) 13 Rgr 119 Right\$ 122 **Rlum 119** Rnd 119 Rumori 75 Run 89 Run/Stop 13 Rvs (on/off) 16, 33 Salvare 24, 28 Save 90 Scale 113 Scholr 113 Scratch 90 Sgn 120 Shift 13 Sin 120 Sar 120 Sound 72, 113 Spc 122 Sshape 114 Step 98 Stop 115 Str\$ 122 Svs 115 Tab 122 Tan 120 Then 101 Ti\$ 124 To 98 Trap 115 Triangolo 93 Troff 116 Tron 116 Until 72, 97 Usr 120 Val 120 Variabili 49, 80, 123 Verify 91 Vol 72, 116 Wait 116 While 97

# Come digitare i listati della rivista



Un'elevata percentuale dei nostri lettori è alle prime armi nel mondo dell'informatica e incontra difficoltà nel digitare i programmi da noi pubblicati.

I caratteri "speciali" bianchi su fondo nero (semi-grafici in "reverse") che rappresentano precisi comandi per i computer Commodore sono riportati nel listato di esempio a sinistra così come appaiono digitandoli su video o su stampante, mentre a destra come li rappresentiamo nei nostri listati.

La riga 360, ad esempio, deve così esser interpretata:

dopo aver battuto il carattere di virgolette (") che si ottiene premendo il tasto SHIFT insieme con il tasto 2, è necessario battere il carattere CRSR DOWN (il tasto, cioè, che normalmente sposterebbe il cursore nella cella video sottostante).

Analogamente, nella riga 180 del listato "tradotto" (di destra), il termine [NERO] sta a significare che bisogna utilizzare il carattere speciale del colore nero (tasto CTRL insieme al tasto 1, vedi listato di sinistra).

Per ricordare in che modo vengono normalmente visualizzati i caratteri speciali, nella seconda parte delle righe di sinistra (dopo i REM) sono riportati i tasti che è necessario premere per ottenere il carattere-comando "speciale".

```
100 REM I CAPATTERI
100 REM I CARATTER! SPECIAL!
                                             110 REM SPECIALI: COME
110 REM DET COMPUTER COMMODORE
                                             128 PEM VENGONO INDICATI
120 REM COME AFPAIONO NORMALMENTE
                                             130 PEM SULLE RIVISTE:
130 REM SU VIDEO O SU CARTA.
                                             140 REM
                                                        COMMODORE
140 FEM (CTRL = TASTO CONTROL)
                                             150 REM E COMMODORE
150 REM (CMOF : TASTO COMMODORE)
                                             160 REM COMPUTER CLUB.
160 REM (CRSR = TASTI CURSORE)
                                             170 :
                                             190 PRINT"[NERO]"
198 PRINT" : REM CTRL+1 NERO
                                             190 PRINT"[BIANCO]"
                     +2 BIANCO
190 PRINT" : REM
                                             200 PRINT"[ROSSO]"
200 PRINT"3": REM
                     +3 R0SS0
                                             210 PRINT"[AZZUR]"
                     +4 AZZURRO
                                             220 PRINT"[VIOLA]"
                     +5 PORPORA
                                             230 PRINT"[VERDE]"
230 PRINT"H": REM
                     +6 VERDE
                                             240 PRINT" [BLEU] "
240 PRINT "" : REM
                     +7 BLU
250 PRINT" : REM
                                             250 PRINT"[GIALLO]"
                     +8 GIALLO
                                             250 PRINT"[RVS]"
260 PRINT" ": REM
                     +9 REVERSE ON
                                            270 PRINT"[RVOFF]"
270 PR [NT"B" : REM
                     +0 REVERSE OFF
                                             230 PRINT"[ARANC]"
280 PRINT" : REM CMDR+1 ARANCIO
                                             290 PRINT"[MAPR]"
290 PRINT" : REM
                     +2 MARRONE
                                             300 PPINT"[ROSA]*
300 PRINT ": REM "
                     +3 ROSSO CHIARO
                                             310 PRINT"[GRIGIO1]"
310 PR!NT" ": PEM "
                     +4 GRIGIO 1
                                             370 PF INT [GR IG 102]*
                     +5 GRIGIO 2
320 PRINT"3" : REM "
                                             330 PRINT"[VERDE2]"
230 PRINT" " +6 VERDE CHIARO
                                             340 PRIMIT LCELESTE 1"
340 PPINT" TEM "
                     +7 BLU CHIARO
                                             350 PRINT"[GRIG1031"
350 PRINT" : PEM " +8 GRIGIO 3
                                             360 PRINT"[DOWN]"
360 PRINT"M": REM CRER IN BASSO
                                             370 PRINT"[RIGHT] .
378 PRINT"H": REM CRSR A DESTRA
                                             380 PRINT"[UP]"
350 PPINT"[": REM CRSR IN ALTO
                                             390 PRINT"[LEFT]"
390 PPINT"#"; REM CRSR SINISTRA
                                             400 PRINT"[HOME]"
400 PPINT" ": REM HOME
                                             410 PRINT"[CLEAR]"
410 PRINT" REM CANCELLA SCHERMO
                                             420 :
420 1
                                             430 REM ESEMPI
430 REM ESEMP! DI VISUALIZZAZIONE:
                                             440 PRINT'[CLEAR][2 DOWN]
440 PRINT" : REM CANCELLA SCHERMO, 1
                                                 [4 RIGHT]*
                   REM CRSR DUN DUE VOLTE !
450 :
                                             450 :
460 :
                   REM CRSR DESTRA TRE " |
                                             460 :
470 :
                                             470 :
480 PRINT :REM BIANCO, CRSR SINISTRA I
                                             480 PRINT"(BIANCO)(2 LEFT
               :REM DUE VOLTE E CRSR DWN
490 :
                                                 ILDOMN).
              : PEM UNA SOLA VOLTA
-00 :
```

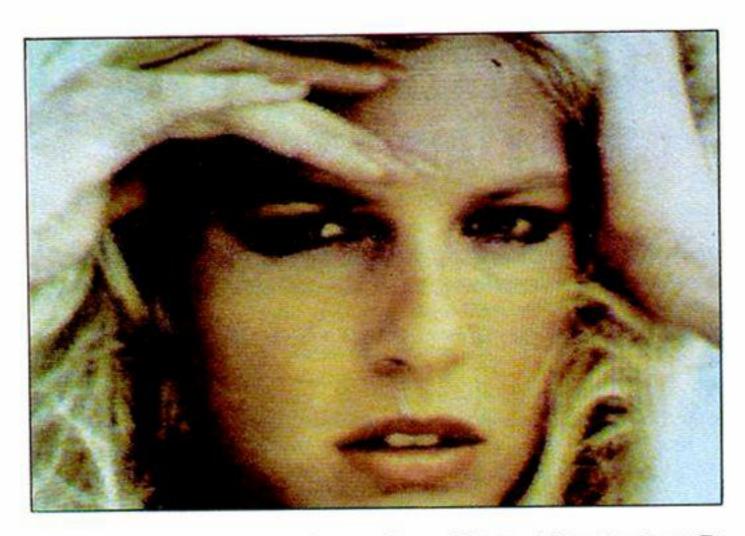

# UN PICCOLO SEGRETO

Un breve cenno di polemica, da parte degli autori del sistema operativo di Amiga, è visualizzabile sullo schermo del potente computer

di Antonio Pastorelli

Alcuni lettori forse sapranno che il progetto originario per la realizzazione dell'Amiga era stato affidato ad un'azienda, successivamente rilevata dalla stessa Commodore, presso la quale il progetto Amiga fu completato.

Nel passaggio da Amiga a Commodore-Amiga, evidentemente è sfuggito qualcosa...

Infatti, all'interno del sistema operativo (versione 1.2 del Workbench), sono state inserite alcune frasi codificate, che non sono individuabili con un semplice Sector editor nè con un Dump di memoria.

Questi messaggi, inoltre, appaiono solo con la pressione contemporanea di più tasti che molto difficilmente può essere casuale; in questo modo è assolutamente impossibile riuscire a visualizzarli per errore di battitura.

In particolare, premendo conternporaneamente i due tasti Shift (freccia in alto), ed i due ALTernate, quindi premendo i tasti F1, F2..., F10, si visualizzeranno, nella barra bianca in alto sullo schermo (normalmente riservata ai menu del Workbench od ai messaggi di sistema), i nomi degli autori del software, divisi per settore (grafica, suono, eccetera).

Qui di seguito sono riportati i messaggi che appaiono premendo i tasti Shift, Alt, congiuntamente ai tasti funzione, (notate l'originalità di alcune firme):

F1: System Software: Carl, Neil & Kodiak

F2: Graphics Software: Dale, Bart, Jimm & =RJ=

F3: QA: Jon, Bruce, Stan, Kim & Jerry

F4: LG Support: Caryn, Dave, Victor, Terry, Cheryl & Nancy

F5: CBM Software: Andy, Barry, Dave & Eric

F6: Pics: Sheryl & Jack

F7: Docs: Rick, Mitch, Peggy & Rob F8: Chips: Jay, Akio, Glenn, Edwin, Mark & Dave F9: HW: Dave, Bill, ChrisR & Josh F10: Moral Support: Joe, Pillow & the Dancing Fools

Oltre all'elenco degli autori del firmware vi sono altri messaggi, che elogiano le qualità del nuovo calcolatore.

Premete, infatti, i due tasti di Shift, con i due ALT, unitamente ad F1 e, se vi resta un dito libero (altrimenti fatevi aiutare dalle dita di un amico), premete anche il tasto di espulsione del disco dal drive; vedrete apparire, sempre nella barra in alto dello schermo, il messaggio: "The Amiga, Born a Champion" (L'Amiga, è nato campione).

A questo punto, raccogliendo tutte le forze rimastevi, premete anche il tasto Amiga, che si trova alla destra della barra spaziatrice, (eventualmente chiedete in prestito un altro dito), e scoprirete un altro messaggio, che stavolta non riportiamo per non togliervi il gusto della sorpresa, e perchè no, anche l'opportunità di una ripassata d'inglese.

# LE QUATTRO CARTUCCE DELL'APOCALISSE

Sarà molto difficile trovare software, per C/64, in grado di resistere alla capacità di duplicazione vantata dai prodotti che presentiamo

del Corsaro Nero

Come promesso nel numero scorso, e a dispetto delle polemiche suscitate da una certa categoria di utenti, continuiamo a parlare di prodotti idonei a duplicare programmi protetti.

Ci permettiamo, soltanto, di ricordare che, per copiare il software, è necessario possedere l'originale: gli eventuali tentativi di tipo speculativo, quindi, sono destinati a fallire perchè le cartucce di cui parliamo (e di cui conti-

O.M.A. SOFT (C/64 C/128)

Questa cartuccia (corredata da un disco contenente alcuni file per un suo corretto funzionamento) non solo consente il trasferimento di programmi protetti (da nastro o disco verso nastro o disco) ma, grazie ad una particolare procedura, compatta gli stessi programmi che verranno, quindi, caricati, in seguito, ad una velocità maggiore dell'originale.

Numerose sono le tecniche che possono essere seguite nel caso in cui il programma da copiare sia particolarmente sofisticato; è possibile aggirare i vari ostacoli per ottenere, alla fine, su nastro (o disco) una copia dell'originale che viene caricata più in fretta.

Un valido monitor in linguaggio macchina completa la dotazione di questa utile cartuccia.

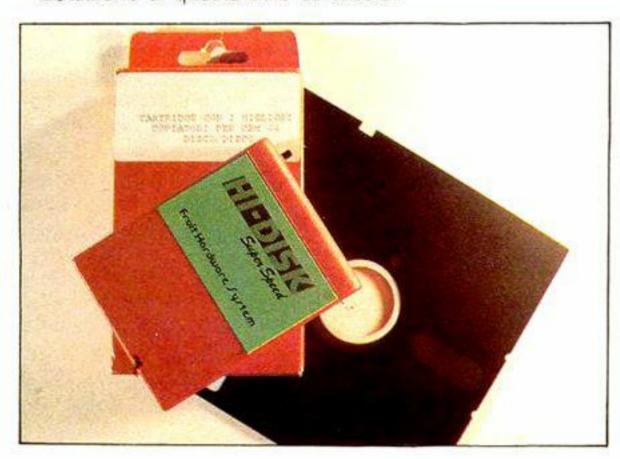

nueremo a parlare) consentono attività di copiatura molto modeste, ben diverse da quelle realizzate, su scala industriale, dai veri pirati del software, che espongono i "loro" prodotti in edicola e nei negozi specializzati (e non).

Ringraziamo, pertanto, la ditta Niwa di Sesto San Giovanni (tel. 02/24.40.77.6) per aver messo a nostra completa disposizione i prodotti presentati in queste pagine.

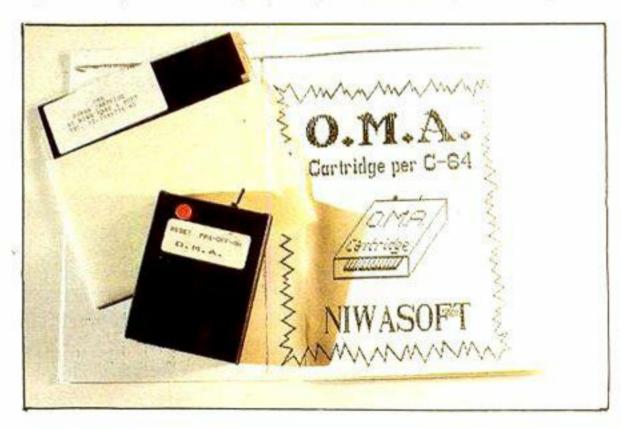

#### HI-Disk (C/64 C/128)

Ben sei copiatori disco-disco tra i più famosi sono presenti all'interno di questa cartuccia che, appena acceso il computer, visualizza il menu di scelta:

- Single copy
- Single nibbler
- Double copy
- Double nibbler
- Master file
- Niwa Boot

E' possibile scegliere quello più opportuno che, consente la duplicazione anche se sono presenti errori intenzionali. La velocità di caricamento e di registrazione è piuttosto elevata ed è presente, in alcuni copiatori, la possibilità di disporre di due drive numerati con 8 e 9: quasi tutti, invece, permettono copie multiple e copie di singoli file invece dell'intero disco.

#### Copiare, che passione!

Troppo spesso capita di caricare un gioco, o un software qualunque, e di non poterlo più fare dopo un certo numero di caricamenti.

Ciò avviene perchè la qualità dei nastri (meno raramente dei dischi) non è elevatissima; ma soprattutto perchè i sistemi di protezione introducono delicate procedure che, prima o poi, possono indurre in errore il computer. Di solito i software "seri" consentono all'utente di effettuare copie di sicurezza in modo che, in caso di distruzione dei dati, sia sempre possibile avere una copia a disposizione.

Ciò non avviene per i videogame in generale che, a volte, richiedono tempi troppo lunghi di caricamento.

Per ovviare a questi inconvenienti sono apparsi sul mercato moltissimi copiatori (su nastro, disco, cartuccia) che, consentendo di effettuare copie altrimenti impossibili, a volte applica-

no automaticamente anche delle procedure che consentono caricamenti nettamente più veloci del software originale.

Le cartucce di queste pagine, che si applicano senza manomettere in alcun modo il computer, sono valide solo per il C/64 e per il C/128 e non possono funzionare sugli altri computer Commodore.



#### Hi-Disk Speed Dos (C/64)

Questa cartuccia è molto simile a quella precedente; si differenzia per il fatto che sfrutta al massimo le potenzialità del sistema Speed Dos grazie ai cinque copiatori di cui dispone:

- Master file
- Burst nibbler
- 15 secondi
- Hi-Speed copy
- Multi 15 secondi

E' possibile, ovviamente, esaminare la directory e ritornare al Basic senza essere costretti ad "estrarre" la cartuccia per eseguire tali operazioni.

La velocità di copia, come intuibile, è degna dello Speed Dos cui è destinata (copia un intero disco anche in soli 15 secondi).

Inutile dire che è possibile utilizzare uno o due drive e copiare singoli file o l'intero disco servendosi, o meno, di particolari tecniche sprotettrici e applicando velocizzatori per un successivo caricamento più spedito.

## The Final Cartridge 2 (C/64 C/128)

Questa cartuccia si differenzia dalle altre perchè non si limita a copiare softawre protetto da nastro (o disco) verso nastro (o disco) applicando, se del caso, un velocizzatore, ma contiene numerosi altri comandi Basic ed un Monitor in linguaggio macchina di notevole interesse.

E' arduo racchiudere in poche righe le enormi potenzialità di questa cartuccia (che è la nuova versione di un precedente prodotto di successo); accenneremo solo di sfuggita alla possibilità di: stampare le schermate in alta risoluzione, impostare un numero infinito di "vite", esaminare la memoria di un gioco, disassemblare programmi l.m. e, addirittura, manipolare direttamente i blocchi presenti su disco mediante uno specifico monitor per drive.

I tasti funzione permettono di gestire il ricco menu di questa cartuccia che, una volta installata, conferisce una potenza supplementare al vostro C/64.

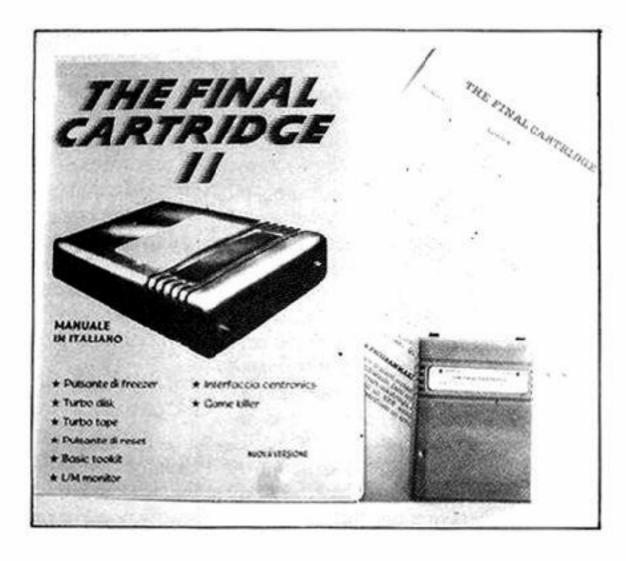



# LE MEDITAZIONI DI AMIGA

Le "Guru Meditation" generano, in realtà, foschi pensieri: è possibile saperne di più?

di Luigi Callegari

Quante volte, lavorando con Amiga, ci sono apparse scritte rosse lampeggianti di "Meditazione trascendentale" del computer, indicanti un errore non correggibile, tanto da richiedere il resettaggio della macchina?

Soltanto i pochi fortunati che dispongono dell'introvabile "Amiga-DOS Manual, 2nd Edition" possono avere un'idea precisa(?) di che cosa significano i numeri di codice di errore riportati al di sotto del messaggio; abbiamo quindi pensato di riportarne alcuni in queste pagine, tradotti ed esemplificati il più possibile.

Si badi che, per comprendere il significato "profondo" di alcuni messaggi, è necessaria un'altrettanto profonda conoscenza dell'architettura della macchina, che al momento poche persone possono vantare.

#### I codici

Le prime due cifre identificano il sottosistema che ha provocato l'errore. Se la prima cifra è maggiore di tre, il sistema non è in grado di uscire dalla situazione di errore ed eseguirà un reset alla pressione del tasto del mouse. In codesto caso, per avere il codice di errore secondo la sottostante tabella, bisogna sottrarre 8 dalla prima cifra.

00 = TRAP della CPU (vedi oltre)

01 = Libreria Exec

02 = Libreria Graphics

03 = Libreria Layers

04 = Libreria Intuition

05 = Libreria Math

06 = Libreria Clist

07 = Libreria DOS 08 = Libreria RAM 09 = Libreria Icon

OA = Libreria Expansion

10 = Device Audio

11 = Device Console

12 = Device Gameport

13 = Device Keyboard

14 = Device Trackdisk

15 = Device Timer

20 = Periferica CIA

21 = Periferica Disk

22 = Periferica Misc

30 = Errore in fase di Bootstrap

31 = Errore in Workbench

32 = Errore in Diskcopy

Le TRAP del CPU 68000, normalmente chiamate "Eccezioni", sono definite dallo stesso microprocessore e non dal software di sistema. Vi sono 256 vettori per le eccezioni: i primi 64 sono definiti via hardware, gli altri 192 sono definibili dall'utente. Le TRAP specifiche di una meditazione Guru sono:

00000002 = Errore sul bus

00000003 = Errato indirizzo

00000004 = Errata istruzione

00000005 = Divisione per zero

00000006 = Istruzione CHK

00000007 = Istruzione TRAPV

00000008 = Violazione di privilegio

00000009 = Modo tracciatura

(Trace)

0000000A = Codice operativo 1010

0000000B = Codice operativo 1111

Si noti che gli ultimi due TRAP consentono anche di montare direttamente i processori 68010 e 68020 (con zoccolo convertitore), supportati



#### Embè?

E' più che probabile che, al termine delle note di Callegari, ne sappiate quanto prima; non tanto perchè le indicazioni fornite sono scarse (vi assicuro che è stato riportato tutto ciò che si conosce ufficialmente), quanto perchè non vengono fornite le indispensabili considerazioni necessarie ad evitare il ripetersi degli stessi errori.

Chi ha lavorato con Amiga è stato sicuramente catturato, almeno una volta, dal "buco nero" di una Guru Meditation compiendo operazioni innocenti: caricamento di un file, sequenza di alcuni tasti, apertura di una finestra pur avendo a disposizione quantità incredibili di memoria.

Pur se la verione 1.2 del sistema operativo di Amiga presenta una frequenza di meditazioni (non richieste!) nettamente inferiore a quella che si verificava con la prima versione, risulta difficile, per chiunque, risalire al motivo di errori così categoricamente irrecuperabili.

Rivolgiamo pertanto ai lettori un invito ad intervenire descrivendo qualche procedura (bootstrap di tipo particolare, successione insolita di comandi, eccetera) che sicuramente provochi alcuni degli errori descritti.

La diffusione di informazioni relative a tali situazioni-limite sarà certamente preziosa per chi voglia approfondire

l'argomento.

Pertanto vi invitamo a ricordare sempre con la massima attenzione la sequenza degli ultimi comandi che impartite volta per volta; e, dopo il reset della macchina, cercate di ripeterla finchè non ricadete nello stesso errore.

Per il momento, purtroppo, non si può fare di più.

da Kickstart, ed anche future versioni del 68000, che è una "famiglia" in evoluzione continua.

Sulla stampa specializzata americana si afferma che montando un 68010 si ottiene un aumento di velocità di Amiga del 10-20% (proveremo anche noi non appena possibile...).

 La terza e la quarta cifra, accoppiate, indicano il codice generale di errore.

00 = Non applicabile

01 = Memoria insufficiente

02 = Errore nella creazione della libreria

03 = Errore nell'apertura della libreria

04 = Errore nell'apertura di una periferica

05 = Errore nell'apertura di una risorsa

06 = Errore di I/O

07 = Nessun segnale

3) La quinta e la sesta cifra accoppiate indicano il codice di errore specifico. L'elenco è lunghissimo (61 condizioni) e sarebbe sicuramente criptico per tutti. Rinviamo i "genietti" alla lettura del testo sopra citato.

 Le ultime otto cifre indicano semplicemente, in esadecimale, l'indirizzo di memoria del "task" ove è stato provocato l'errore.



# SCRIVERE CON SCRIBBLE!

### Qualche considerazione sul word processor più diffuso per Amiga

di Luigi Callegari

"Scribble!" è un programma di videoscrittura sviluppato dalla Micro-Systems Software.

Si tratta del secondo programma di word processing, oltre a Textcraft, di larga diffusione e disponibile abbastanza facilmente anche in Italia. La versione qui descritta è la 2.0, nettamente migliore delle precedenti ed in grado di sfruttare le caratteristiche di Kickstart 1.2.

Per chi confronta questo programma con quelli analoghi disponibili per un Commodore 64, uno dei fattori che desterà maggiore interesse è sicuramente rappresentato dalla gestione reale di mezzo megabyte di RAM utilizzabile per lavorare sul documento. Ciò significa che, con l'Amiga inespanso, è possibile avere in memoria sia il programma che un testo di circa 285.000 caratteri (285K) contro i trentamila (al massimo) di Easy Script, o i dodicimila disponibili con Wordpro 3, programmi di w/p ben noti ai 64-isti.

Inoltre il programma è stato scritto in Assembly e risulta estremamente veloce dal momento che il microprocessore 68000, anche se non fosse coadiuvato dai vari co-processori in Amiga, è una "scheggia" in confronto al 6502 del C/64.

Scribble non è un programma del tipo "orientato alla pagina"; ciò significa che l'utente deve inserire, nelle linee, i vari codici di controllo per attivare, o meno, le opzioni di modifica dei caratteri (sottolineatura, italico, grassetto) o dei margini in mezzo alle linee del testo.

Alcuni dei più moderni word-processor, come ad esempio Mac-Word per Macintosh o Paperback Writer per CBM, prevedono la possibilità di inserire codici di controllo per ogni linea, separatamente e comunque non visibili nel testo. Il sistema di Scribble!, oltre ad essere meno sofisticato ed elegante, impedisce di vedere effettivamente sullo schermo ciò che poi verrà stampato sulla carta: "What you see is NOT what what you get" direbbero gli inglesi.

Il programma prevede l'uso del mouse per posizionare il cursore e per selezionare le varie opzioni, grazie a cinque menù a siparietto, e . Particolarmente utile si rivela per cancellare (Cut) o prelevare per reinserire (Copy / Paste) alcune porzioni di testo. In questo caso il topo di Amiga conferisce una praticità impensabile con i tradizionali tasti di cursore che, però, non sono del tutto obsoleti, anche perchè, con apposite combinazioni di tasti (Alt, Shift) ci si può spostare per parole (come in Wordstar) o per linee, e di saltare istantaneamente alla fine o all'inizio del documento.

La freccina del cursore cambia aspetto a seconda dell'operazione in corso: una matita per l'edizione, un pennello per cancellare, eccetera.

L'utente può lavorare su di uno schermo a finestra tipico di Intuition. Owero è possibile usare Scribble come una finestra concorrentemente al lavoro di Workbench, di CLI e di altri programmi (reale multiprogrammazione). La larghezza massima, virtuale, di una linea è di 240 caratteri, ma sul video possono essere viste al massimo 78 colonne contemporaneamente. Lo scroll orizzontale e verticale non è eccessivamente fluido, ma certamente più veloce di quello visibile su di un Easy Script o "The Quill" del Sinclair QL.

Ovviamente è possibile selezionare i margini, la giustificazione del testo (ovvero le linee avranno sempre la massima lunghezza consentita, aggiungendo spazi fra le parole automaticamente sinchè non risultano incolonnate sulla destra), le tabulazioni ed eventuali messaggi alla testa ed ai piedi di ogni singola pagina.

Non mancano le opzioni per cercare o sostituire parole nel testo. Lacuna grave è che il sistema ricerca una parola sempre in tutto il testo, perciò è impossibile trovare altre ricorrenze di una parola oltre alla prima. Inoltre non vi è possibilità di sostituzione condizionata delle parole (presente in Textcraft ed in quasi tutti i word-processor). Comunque tutte le opzioni presentano chiare finestrelle, comprensive della richiesta esplicita e dei limiti dei parametri numerici imposta-



bili, rendendo estremamente semplice l'uso del programma anche senza ricordare le decine di combinazioni di tasti. In ogni istante è possibile ottenere la lista di tutte le opzioni disponibili pigiando i tasti funzione F1 ed F2.

Il menù "Print" permette di simulare sul video, indicativamente, l'eventuale stampa su carta (compatibilmente con la larghezza dello schermo); consente inoltre di impostare il numero di copie desiderate, la spaziatura tra le linee, il tipo di carta (foglio singolo o modulo continuo), il numero iniziale di pagina. E' anche possibile inviare il file non alla stampante, ma verso un dischetto.

La gestione dei dischetti è rudimentale ma soddisfacente. Ogni volta è necessario aspettare la visualizzazione completa di tutti i file su disco, oppure di tutti quelli contenuti nella directory indicata. Tramite mouse è immediato selezionare un file per caricarlo, cancellarlo o salvarlo. In ogni i-

stante è comunque possibile premere il tasto F4 perchè il sistema salvi il documento senza uscire dal modo di edizione, cosa utile quando si temono interruzioni di energia elettrica o "crash" della macchina. Altra grave lacuna è l'impossibilità di fondere due o più documenti: è infatti necessario, per questo scopo, ricorrere al comando di CLI, "JOIN". Si noti che CLI ed alcune utility (formattatore, orologio, calcolatore) sono sempre disponibili sullo stesso dischetto di Scribble! ed attivabili concorrentemente grazie al multitasking.

Per concludere possiamo dire che Scribble è certamente più facile ed intuitivo da usare dei classici, vecchi programmi per home computer; risulta "avanzato", sotto molti aspetti, grazie alle caratteristiche di Amiga (mouse, ampia memoria, menù a finestre, alta velocità, eccetera), ma ancora troppo rudimentale e ben lontano dallo sfruttare le reali possibilità della macchina.

Ci vorrà del tempo perchè i programmatori delle software house imparino i numerosi segreti di Amiga, ma, quando ciò dovesse avvenire, vedremo del software veramente strabiliante.

Per il momento, comunque, ci si può certamente "accontentare"...





Tre formule per calcolare la frequenza di una nota musicale con il C/64; ed un ragionamento da applicare anche agli altri computer Commodore

di Valentino Spataro

Abbiamo spesso parlato, nelle applicazioni musicali, della generazione di suoni con il C/64; per questo motivo riportiamo soltanto un piccolo riquadro in cui sono indicate le principali locazioni del SID (circuito integrato che genera il suono nel C/64).

Molti programmi musicali memorizzano, accanto a ogni nota, la corrispondente frequenza da impostare mediante Poke, con conseguente grande spreco di memoria; inoltre il numero di note riproducibili è vincolato dal numero di frequenze considerate dal programma stesso.

Prova e riprova ecco trovata la formula con cui calcolare la frequenza da immettere direttamente nelle apposite locazioni:

M = 2 (4-OT)

FREQ. = F(Q)/M

...in cui OT è il numero di ottava (da 1 a 8).

Prima di chiarire che cosa rappresenti F(Q), consigliamo di leggere attentamente il riquadro specifico riportato in queste pagine.

Conoscendo la frequenza di una nota si può calcolare facilmente la frequenza delle noti successive o precedenti.

Definendo con FR1 la frequenza della nota conosciuta e con FR2 la frequenza da definire, risulta valida la seguente relazione:

FR2 = FR1 \* VL | SM

in cui VL è una costante (1.05946) e SM è il numero dei semitoni presenti tra la nota di partenza e quella che vogliano suonare. Per suonare, ad esempio, un RE# partendo da un DO, la variabile SM sarà uguale a 3. A questo punto è opportuno spiegare che cosa si intenda per ottava, almeno empiricamente: sapete certamente che in una tastiera, pur se composta da un numero di tasti general-

#### SCHEDA TECNICA

Software didattico per applicazioni musicali

Hardware richiesto: C/64

Consigliato a tutti gli appassionati di musica

Anche il programma pubblicato in queste pagine è contenuto nel disco "Directory" di questo mese.

#### Principali locazioni di memoria per la gestione del suono nel C/64

|                   | Voce 1 | Voce 2 | Voce 3 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Volume            | 54296  | 54296  | 54296  |
| Alta freq.        | 54273  | 54280  | 54287  |
| Bassa freq.       | 54272  | 54279  | 54286  |
| Forma d'onda (*)  | 54276  | 54288  | 54290  |
| Att. / Decay (**) | 54277  | 54284  | 54291  |
| Sus. / Rele. (**) | 54278  | 54286  | 54292  |

- \* Valori leciti per forma d'onda: 17 (triangolare); 33 (sinusoidale); 65 (pulsante); 129 (rumore).
- \*\* Valori leciti per Attack e Sustain: 1, 2, 4, 8.
- \*\* Valori leciti per Decay e Release: 16, 32, 64, 128.

N.B. e' possibile sommare un qualsiasi valore di Attack (Sustain) ad un qualsiasi valore di Decay (Release) per determinare il valore da Pokare nella corrispondente locazione. Le locazioni relative ad Attack / Decay e Sustain / Release devono essere impostate prima di quelle relative alla forma d'onda. tando la parola "ALL" in fase di input, alla richiesta della nota, attiverete un motivetto dimostrativo che partirà dal DO dell'ottava prescelta, suonando il tipo di accompagnamento richiesto, salendo poi di un semitono per volta fino al limite massimo di frequenza o alla pressione di un tasto. In caso contrario il programma continua all'infinito.

A proposito del programma c'è da ricordare che alla richiesta della durata i valori da inserire sono espressi in ottavi e possono essere anche valori decimali. Chi non se ne intende provi a digitare valori compresi tra 0.5 e 5.

La coppia di istruzioni...

Poke 781,X: Sys 59903

...serve a cancellare la linea X-sima dello schermo; le ultime righe del programma simulano facilmente l'istruzione Print At, assente nel Basic del C/64.

mente variabile, le note sono sempre in numero di sette: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI.

Questo vuol dire che le note si ripetono l'una dopo l'altra, ciclicamente. Per distinguere, quindi, un DO da un altro, è sufficiente stabilire se questo è il primo DO che si incontra da sinistra sulla tastiera (ottava N.1), piuttosto che il secondo, il terzo e così via.

Applicando la formula prima incontrata...

FR2 = FR1 \* 21X

...dove FR1 è la frequenza della nota conosciuta e FR2 è la frequenza da determinare, è possibile calcolare direttamente la frequenza di un nota appartenente una, due,... ottave dopo (X=1, X=2,...) o prima (X=-1, X=-2,...).

Si ricorda, inoltre, che il programma è solo un esempio delle possibili applicazioni: si è approfondito, tra l'altro, il campo degli accompagnamenti. Digi-

### Un po' di note

L'ordine progressivo delle note dovrebbe esser noto anche al lettore digiuno di musica (ma chi è già competente in materia sopporti pazientemente il linguaggio poco tecnico):

DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, FA#, SOL, SOL#, LA, LA#, SI

Ad ogni nota viene associato, nel programma proposto, un numero progressivo (DO=1; DO#=2; e così via). Per la frequenza di un LA, ad esempio, Q sarà uguale a 10.

Inoltre tutti i valori presenti nella vettore F(27) del programma di queste pagine sono determinati tramite una procedura di inizializzazione, la cui spiegazione dei valori, troppo complessa, abbiamo deciso di non trattare.

Prima di enunciare le altre formule è necessario precisare ciò che si intende con i termini "tono" e "semitono".

In ogni ottava vi sono 12 semitoni, tanti quanti sono i tasti del pianoforte compresi in una singola ottava. L'intervallo fra un tasto e l'altro (considerando i tasti nell'ordine indicato) è di un semitono. Esempi:

DO e DO#, FA e FA#, MI e FA

Evidentemente l'intervallo tra DO e RE sarà di due semitoni oppure, se preferite, di un tono; ma attenti a non calcolare in modo errato il numero di toni: tra DO e RE c'è un tono (intero); tra MI e FA, come pure tra SI e DO, solo un semitono!

- 100 REM \* MATEMATICA E MUSICA
- 105 REM \* PER COMMODORE 64
- 110 REM \* BY VALENTINO SPATARO
- 120 POKE 53280,0:POKE 53281,0:P OKE 646,7
- 130 DIM F(26), FR(10): GOSUB 470 : PRINTCHR\$(147)
- 140 VL=1.05946:UP\$=CHR\$(145):LF \$=CHR\$(157)
- 150 PRINTCHR\$(19)R\$SPC(10)" TI TOLO "
- 160 PRINT"F-FINE ALL=DEMOST RATION"
- 170 POKE 781,20:SYS59903:POKE 7 81,11:SYS59903:GOSUB 550
- 180 PRINTCHR\$(19): PRINT: PRINT
- 190 NOS="":INPUT "NOTA";NOS:IF NOS="" THEN PRINTUPS;:GOTO 190
- 200 IF NOS="ALL" THEN NOS="DO": FS="I"
- 210 IF NOS="F" THEN END
- 220 OT=0:INPUT "OTTAVA";OT:IF O T<1 OR OT>8 THEN PRINTUP\$;: GOTO 220
- 230 DU=0:INPUT "DURATA X/8: X="
  ;DU:IF DU=0 OR DU>8 THEN PR
  INTUP\$;:GOTO 230
- 240 PRINT" TIPO DI ACCOMPAGNAME NTO 0,1,2"
- 250 PRINT" Ø: NO ACCOMP.":PRINT " 1: ACCOMP. SEMPLICE"
- 260 PRINT" 2: ARPEGGIO"
- 270 N=0:INPUT "NUMERO ";N:IF N >2 THEN PRINTUPS;:GOTO 270
- 280 PRINT" SONO GIUSTE ? "
- 290 GET AS: IF AS="N"GOTO 180
- 300 IF A\$<> "S"GOTO 290
- 310 RESTORE :Q=0
- 320 Q=Q+1:READ A\$:IF A\$="END" T HEN PRINTUP\$"NOTA INESISTEN TE":GOTO 180
- 330 IF NO\$<>A\$GOTO 320
- 340 POKE 781,11:5YS59903
- 350 PRINT"PREMI UN TASTO PER SP

- EGNERE IL SID"
- 360 SI=54272:POKE SI+5,8\*16+8:P OKE SI+6,8\*16+8:POKE SI+24, 15:POKE SI+4,0
- 370 M=2↑(4-OI):FR(1)=F(Q)/M:IF F\$="I" THEN FR(1)=FR(1)/UL
- 380 IF FS="I" THEN FR(1)=FR(1)\*
- 390 W=1:0N NGOSUB 500,520
- 400 FOR A=1 TO W: IF FR(A)>25612
  THEN BS="LIMITE FREQUENZA"
  :GOTO 150
- 410 POKE SI, FR(A)-256\*INT(FR(A) /256): POKE SI+1, FR(A)/256: R EM LO/HI-BYTE
- 420 POKE SI+4,17:B\$="FREQUENZA NOTA:"+STR\$(INT(FR(A)))+" "
  :GOSUB 550
- 430 FOR B=1 TO 250\*DU: NEXT: POKE SI+4,0:GET A\$: IF A\$<>"" TH EN F\$="":GOTO 150
- 440 NEXTA: IF F\$="I"GOTO 380
- 450 GOTO 390
- 460 REM \*\* PROCEDURA PREPARAZIO NE SID \*\*
- 470 SI=13\*4096+1024:FOR A=0 TO 28:POKE SI+A,0:NEXT
- 480 F1=7939:FOR I=1 TO 26:F(27-I)=F1\*5.82+30:F1=F1/2↑(1/12 ):NEXT:RETURN
- 490 REM FREQ. NOTE ACCOMPAGNAME NTO
- 500 W=4:FR(2)=FR(1)\*UL14:FR(3)= FR(2)\*UL13
- 510 FR(4)=FR(1)\*2:RETURN
- 520 W=8:FR(2)=FR(1)\*VL14:FR(3)=FR(2)\*VL13
- 530 FR(4)=FR(1)\*2:FR(5)=FR(4)\*U L14
- 540 FR(6)=FR(3):FR(7)=FR(4):FR(8)=FR(5):RETURN
- 550 X=5: Y=20: REM PRINT AT
- 560 POKE 211, X: POKE 214, Y: SYS58 640: PRINTB\$: B\$="": RETURN
- 570 DATA DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, F A#, SOL, SOL#, LA, LA#, SI, PAUS, END
- 580 END



# COME (NON) RISPETTARE UN SEMAFORO

Un gioco, in LM & Basic, che simula una passeggiata in auto in città, tra semafori, consumi e multe

di Maurizio Dell'Abate

Sul dischetto "Directory" di questo mese è presente, oltre a tantissimi altri file, un gioco che visualizza una piccola auto che percorre una strada.

Il listato è troppo lungo per essere pubblicato sulla rivista; ecco il motivo per cui ci limitiamo a dare una breve descrizione del programma.

Ogni tanto compare un semaforo che, per chi non lo sapesse(!), può assumere tre colori: verde (via libera), giallo (annucia il rosso imminente) e rosso (stop).

Per andare incontro a coloro che abitualmente utilizzano il C/64 con un TV b/n o con un monitor monocromatico (sottoscritto compreso), si è deciso di non rappresentare i semafori nei tre classici colori, che in b/n darebbero luogo a grigi indistinguibili: il semaforo verde è rappresentato da una freccia verticale, il rosso dalla stessa freccia interrotta, il giallo da una freccia obliqua.

### Come si gioca

Lo scopo del gioco è quello di percorrere nel tempo disponibile (5 minuti) il maggior numero di chilometri, rispettando gli eventuali semafori e tenendo d'occhio i consumi (alla partenza, nel serbatoio dell'utilitaria vi sono sette litri di benzina); in pratica ci si dovrebbe comportare da patentato modello.

Come tutti dovrebbero sapere (si noti il condizionale) in città NON sono consentite velocità superiori ai 50 km/h: anche nel giochino non sarebbe male rispettare questo limite, se non altro per avere il tempo di arrestare la vettura in prossimità di un semaforo rosso o per evitare di restare a secco.



Con i consigli ci fermiamo qui, il resto verrà dettato dal buon senso (di cui tutti i nostri lettori dispongono a iosa).

Per governare l'autovettura si utilizzano i tasti funzione f5 ed f7 (posti sulla destra della tastiera): il primo per partire ed accelerare, il secondo per decelerare ed eventualmente fermarsi. Occorre precisare che la vettura si può arrestare del tutto solo se in prossimità di un semaforo.

Il gioco termina allo scadere dei cinque minuti oppure nel momento in cui vengono esauriti i sette litri di carburante (fuel). Il tempo ed il contenuto del serbatoio, ma anche i km percorsi, la velocità e l'ammontare delle contravvenzioni (75.000 lire per ogni passaggio col rosso), vengono visualizzati costantemente sul video.

Terminato il gioco, viene comunicato il resoconto del viaggio (numero dei passaggi col rosso, col giallo, consumi ed altre indicazioni) e un giudizio, da zero a 10, che tiene conto di molti fattori. Restare a secco comporterà, per esempio, una valutazione minore di un time over (fine dei 5 minuti).

Il tutto dovrebbe convincere che non sempre una guida veloce e pseudo-sportiva (cioè da cani, chiedendo scusa ai cani) consente risparmi in termini di tempo, denaro e mal di fegato, soprattutto altrui...

Per il controllo del tempo non è stato possibile usufruire della ben conosciuta TI\$, essendo questa incrementata a

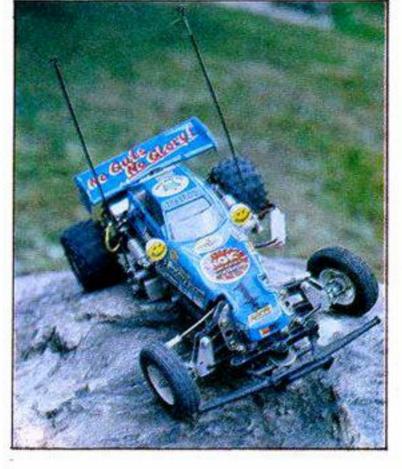

ogni interrupt.

Si è fatto quindi uso del clock incorporato nel Complex Interface Adapter #1. Quest'orologio, chiamato TOD (da Time Of the Day), è estremamente preciso in quanto viene aggiornato direttamente dalla frequenza di rete. Non essendo opportuno dilungarci sul TOD in questa sede, fermiamo qui il discorso ricordando che abbiamo gia pubblicato un articolo in merito (CCC N.35: "La macchina del tempo).

Altre particolari tecniche di programmazione non sono presenti: il resto è affidato al vecchio Basic e ai soliti sprite, di cui potete divertirvi a cambiare i colori (e le forme) întervenendo sulle righe Basic indicate con le REM.

#### La tecnica

Il programma è basato sulla programmazione dell'interrupt, argomento di cui CCC ha parlato più volte. Lo scorrimento delle strisce stradali, il movimento dei semafori ed il loro cambiamento di stato, il rumore del motore, l'esame del tasto premuto, lo spostamento dell'indicatore di velocità nonchè il controllo di passaggio col rosso o col giallo, sono tutte operazioni svolte da un programma in LM posto in interrupt. In tal modo la velocità globale può essere regolata in modo assai semplice ed efficace: alterando il valore della locazione a sola scrittura 56437 (o 56325) si ottiene una frequenza d'interrupt tanto più alta quanto minore è il contenuto del suddetto registro.



| 8000     | LDA   | \$07C5          | 8053         | STA    | \$D418           | 809F      | NOP       |                                                | 80E3   | SED  |               |
|----------|-------|-----------------|--------------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------|------|---------------|
| 8003     | STA   | \$02A7          | 8056         | NOP    |                  | 80A0      | NOP       |                                                |        |      | \$DC09        |
| 8006     | LDX   | #\$18           | 8057         | NOP    |                  | 80A1      | NOP       |                                                | SØED   | CMP  | #\$05         |
| 8008     | LDA   | #\$9D           | 8058         | NOP    |                  |           |           | \$02AA                                         | 80EF   | BPL  | \$80F9        |
| 800A     | STA   | \$FB            | 3059         | LDA    | \$02AA           | 80A5      | NOP       |                                                | 80F1   | LDA  | #\$FB         |
| 8000     | LDA   | #\$07           | 805C         | ASL    | A                | 8ØA6      | ASL       | A                                              | 80F3   | STA  | \$07F3        |
| 800E     | STA   | \$FC            | 805D         | ASL    | A                | 89A7      | STA       | \$02A3                                         | 80F6   | JMP  | \$810A        |
| 8010     | LDY   | #\$00           | 805E         | ADC    | \$02AA           | SØAA      | LDA       | #\$FF                                          | 80F9   | CMP  | #\$30         |
| 8015     | LDA   | (\$FB),Y        | 8061         | ADC    | \$02AA           | 30AC      | SEC       |                                                | 8ØFB   | BPL  | <b>\$8105</b> |
| 8014     | STA   | \$02A8          | 8064         | ADC    | #\$4B            | 80AD      | SBC       | \$02A9                                         | 80FD   | LDA  | #\$FC         |
| 8017     | CLC   |                 | 8066         | STA    | \$BC75           | 8080      | STA       | \$D006                                         | 8ØFF   | STA  | \$07F9        |
| 8018     | LDA   | <b>\$FB</b>     | 8063         | NOP    |                  | 80B3      |           |                                                | 8102   | JMP  | \$810A        |
| 801A     | ADC   | #\$28           | 806A         | NOP    |                  | 80B4      |           |                                                | 8105   | LDA  | #\$FA         |
| 801C     |       |                 | 806B         | NOP    |                  | 8ØB5      |           |                                                | 8107   | STA  | \$07F9        |
| 801E     | LDA   | \$FC            | 8060         | NOP    |                  |           |           | \$02AD                                         | 810A   | CLD  |               |
| 8020     | ADC   | #\$00           | 806D         | NOP    |                  |           |           | \$80D2                                         | 8108   |      |               |
| 8022     |       |                 | 806E         | NOP    |                  |           | 2 2 4     | #\$04                                          | 8100   |      |               |
| 8024     |       |                 | 306F         | NOP    |                  | 80BD      |           |                                                | 310D   |      |               |
|          |       | (\$FB),Y        | 8070         | NOP    |                  | 2000      |           | \$D003                                         |        |      | \$D003        |
| 8029     |       | V6 (210.50)     | 8071         | LDA    | ≉C5              |           |           | #\$FF                                          | 8111   | CMP  | #\$DC         |
| 802A     |       |                 | 8073         | CMP    |                  | 8005      | BEQ       | \$80CD                                         | 8113   | BNE  |               |
|          |       | #\$50           | 8075         |        |                  | 8007      |           | +00CD                                          | 8115   |      |               |
| 802E     |       |                 | 8077         |        |                  |           |           | \$80BD                                         |        |      | \$02AE        |
| 8030     |       |                 | 807A         |        | \$8084           | 80CA      |           | \$80E6                                         | 811A   |      |               |
|          |       | #\$00           | 8070         |        | #\$03            |           |           | #\$00                                          | 811D   | CMP  | #\$FB         |
| 8034     |       | \$FC            | 807F         |        |                  |           |           | \$02AD                                         | 811F   | BNE  | \$8129        |
|          |       | ±0010           | 8081         |        | \$02AA           | 8002      |           |                                                | 8121   | I DA | ####          |
|          |       | \$8012          | 8084         |        |                  | 8003      |           |                                                | 8123   |      |               |
|          |       | \$02A7          | 8085         |        |                  | 80D4      |           |                                                |        | JMP  | \$8132        |
| 803F     |       | \$0405          | 8086         |        | ±0000            |           | 2010000   | #DC00                                          | 8129   | CMP  | #\$FC         |
| 8040     |       |                 |              |        | \$02AA           |           | CMP       | \$DC08<br>\$A2                                 |        | BNE  |               |
| 8041     |       |                 | 808A         |        | #\$1F            | 80DA      |           |                                                | 812D   |      |               |
| l 252.F3 |       | #\$00           | 808C         | BNE    |                  | 80DC      |           |                                                |        |      | \$02AE        |
|          |       | ##888<br>\$D418 |              |        | #\$1E            |           |           | \$D003                                         | 8132   |      | +OLITE        |
|          |       | #\$0F           | 8093         |        | \$02AA           | 80E1      |           | 0 12 W. C. | 8133   |      |               |
|          |       | \$D418          |              |        | \$803F           |           |           | ##01<br>\$02AD                                 | 3134   |      |               |
|          |       | #\$00           | 8096         |        | #\$00<br>\$9095  | 80E6      |           | ₽UC⊓U                                          |        |      | \$EA31        |
|          |       | \$D418          | 8098<br>809A |        |                  | 80E7      |           |                                                |        |      | \$A2          |
|          |       |                 |              |        |                  | 80E8      |           |                                                | 813A   |      | \$80E9        |
|          |       | #\$0F           |              |        | \$02AA           |           | 50,995534 | ¥:                                             | - 1011 | w. n |               |
| Analis   | i del | disassemb       | lato         | l egge | la tastiera e mo | difica or | nortu-    | 80D3-80E6                                      |        |      |               |

#### Analisi del disassemblato

8000-803F

rattere ad ogni interrupt

8040-8056

Genera il rumore del motore

8057-8069

Modifica la frequenza dell'interrupt in 80B4-80D2

relazione alla velocità

806A-8084

Legge la tastiera e modifica opportu- 80D3-80E6 namente la velocità

8085-809F

Sposta le strisce della strada di un ca- Controlla che lo sprite indicatore di ve- 80E7-810B locità non esca da certi limiti

80A0-80B3

Posiziona opportunamente lo sprite 810C-8132 indicatore di velocità

Sposta l'eventuale semaforo di 4 dot 8133-813A ad ogni interrupt

Produce l'ingresso nel video dei semafori a intervalli irregolari

Controlla lo stato dei semafori (verde giallo - rosso)

Comunica al Basic gli eventuali passaggi col rosso o col giallo

Prosegue la procedura d'interrupt

### PERIFERICHE



# ANTIFORMAT

#### Come recuperare il contenuto di un disco formattato accidentalmente

di Roberto Morassi

Fra le numerose utility per la gestione dell'unità a dischi se ne trova spesso qualcuna che, con lungo e paziente esame del disco, ricostruisce i files persi dopo un'accidentale "formattazione breve", e ne consente in genere il recupero (vedi ad esempio il programma "Format Retrieval" pubblicato sulla rivista "Personal Computer" n. 8).

A parte ogni considerazione di fondo (ma c'è davvero qualcuno tanto distratto da formattare "per sbaglio" i dischetti buoni?), vediamo di affrontare il problema in modo diverso, se non altro per imparare qualcosa di più sul funzionamento del drive. Tutti i "discofili" sanno (o almeno dovrebbero sapere) che si può dare il comando di formattazione in due modi diversi: quello "completo" o "lento" (NO: DI-SCO,ID) e quello "breve" o "veloce" (NO: DISCO).

Il primo ha il compito di "creare" materialmente le tracce ed i settori, incidendo sul disco tutti i segnali di controllo (sincronismi, checksum e così via) e riempiendo di "O" oppure di "1" (o altri valori) tutti i blocchi di dati.

Il secondo, invece, opera su un disco già formattato e si limita a rimetterlo a zero, senza modificare il contenuto dei blocchi, semplicemente cancellando la BAM (nel settore 18,0) e il directory.....

Alto là! Una buona notizia per voi, smanettoni distratti che più degli altri correte il rischio di formattare per errore un disco buono (senza ID, s'intende, altrimenti... buonanotte!). Diversamente da quanto molti credono, la formattazione veloce NON cancella affatto il directory, ma solamente il suo PRIMO blocco, vale a dire il settore 1 della traccia 18: tutti gli altri restano intatti, conservando nome, cognome e indirizzo dei files dal n.9 in poi (se ci sono).

Ma allora, direte, perchè con il LOAD "\$",8 si ottiene il directory vuoto con i fatidici "664 blocks free"? Beh, questi ultimi derivano ovviamente dal fatto che la BAM è stata azzerata; quanto al directory vuoto, è solo una questione di "link".

Quando il settore 18,1 viene cancellato, nei suoi primi due bytes (che contengono il link al blocco seguente) vengono posti i valori "0" e "255" che, nel gergo del DOS, significano: "questo è l'ultimo blocco utilizzato".

Per far sapere al DOS che i blocchi successivi contengono ancora dei files è sufficiente ripristinare il link, e cioè porre "18" e "4" al posto di "0" e "255", ad esempio con un Disk Editor (sul dischetto "DIRECTORY n. 6" ce n'è uno molto versatile che si chiama "BLOCK" - vedi anche Personal Com-

#### SCHEDA TECNICA

Software di utilità per disk drive

Hardware: qualsiasi Commodore collegato al 1541 (o compatibili)

Consigliato agli utilizzatori della potente periferica

Anche il programma pubblicato in queste pagine è contenuto nel disco "Directory" di questo mese.

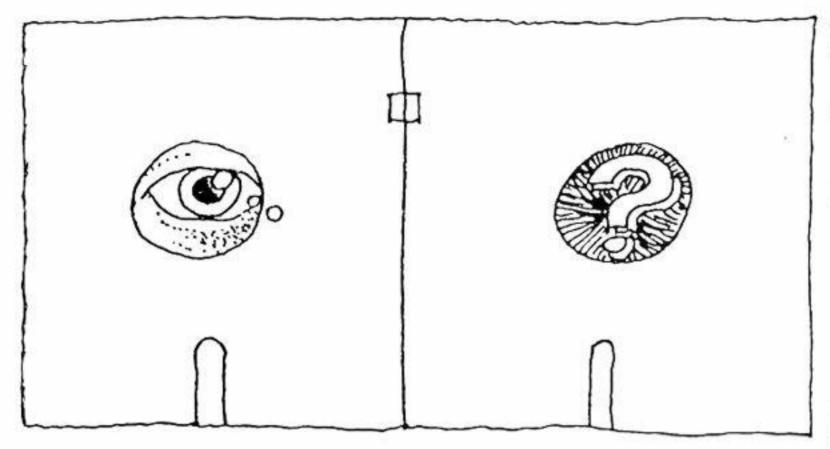

puter n.10).

Caricando allora il "\$" vedremo ricomparire il nostro directory, sia pure mutilato: potremo quindi recuperarlo, copiando i files su un altro disco, e riaggiornare la BAM con un Validate. Il problema si riduce alla ricerca delle tracce dei soli files del settore 18,1 (che possono essere otto al massimo).

Si potrebbe escogitare una utility di "retrieval" semplificata, ma non è questo lo scopo dell'articolo. Partendo dal sano principio che è meglio prevenire che curare, il programma ANTIFOR-MAT pubblicato in queste pagine taglia il problema alla radice, dando la possibilità di proteggere i dischetti una volta per tutte.

Il metodo è quanto mai semplice: dal momento che solo il blocco 18,1 viene sacrificato dal "format breve", basta riempirlo di... files inesistenti, e il gioco è fatto! In particolare, vengono inserite le otto stringhe (presenti nelle istruzioni Data) sotto forma di "files deleted protetti": tale accorgimento non solo le salva da eventuali "scratch", ma costringe il DOS a caricare solo i "veri" files dal settore 18,4 in poi. Ovviamente, niente vi impedisce di sostituire tali stringhe con altrettante a piacere (magari il vostro nome e cognome incorniciato...) purchè

manteniate rigorosamente la lunghezza di 16 caratteri ciascuna.

#### Il listato

Il programma prevede la creazione del blocco protetto al momento della formattazione di un disco vergine (opzione 1), oppure su un disco che già contenga dei files (opzione 2): in questo secondo caso tutto il directory già esistente verrà spostato di un blocco in avanti.

Digitate con molta attenzione: il minimo errore potrebbe infatti rovinare irreparabilmente il vostro directory. E' indispensabile, quindi, fare delle prove su un disco cavia, che non contenga dati importanti.

Il "prezzo" da pagare per questa protezione è irrisorio: il numero massimo di voci del directory diminuirà di 8 unità passando da 144 a 136 files memorizzabili (li avete mai visti, voi? lo no....).

Se a questo punto vi capitasse di "formattare brevemente" un disco così protetto, nessun problema: caricate ANTIFORMAT, inserite il disco, usate l'opzione 3 (recupero) e tutto tornerà a posto. Provare per credere!

(Morale della favola: ma perchè non prendete l'abitudine di coprire la tacca di protezione? Mah!).

| 100 REM ANTIFORMAT<br>110 REM BY R.MORASSI - PISTOIA<br>120 :                    | DISCO DOPO FORMAT BREVE<br>230 GET N\$:IF N\$<"1" OR N\$>"3"<br>THEN 230 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 130 DIM X, Z\$, N\$, A\$, B\$, A, X1, S, S1<br>140 DIM A%(18): FOR X=1 TO 18: RE | 240 PRINT"[3 DOWN] [RVS]INSERI                                           |
| AD A%(X): NEXT                                                                   | SCI IL DISCO E PREMI UN TAS<br>TO(RVOFF)                                 |
| 150 Z\$=CHR\$(0):B\$="":FOR X=1 TO                                               | 101113                                                                   |
| 11:B\$=B\$+Z\$:NEXT                                                              | 250 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET A                                          |
| 160 :                                                                            | \$                                                                       |
| 170 REM ** MENU **                                                               | 260 DN VAL(N\$)GDTO 300,490,360                                          |
| 180 :                                                                            | 270 :                                                                    |
| 190 PRINT"[CLEAR] **                                                             | 280 REM FORMATTAZIONE                                                    |
| ANTIFORMAT **                                                                    | 290 :                                                                    |
| 200 PRINT"[2 DOWN] 1) FORMATTA                                                   | 300 INPUT "[2 DOWN] NOME DISCO                                           |
| ZIONE DISCO NUOVO                                                                | , ID"; NDS, IDS                                                          |
| 210 PRINT"(2 DOWN) 2) AGGIORNA                                                   | 310 OPEN 15,8,15, "NO: "+ND\$+","+                                       |
| MENTO DIRECTORY                                                                  | ID\$                                                                     |
| 220 PRINT"[2 DOWN] 3) RECUPERO                                                   | 320 GOSUB 620:CLOSE 15                                                   |
|                                                                                  | STAND STANDS AND                     |

330 : 340 REM RECUPERO DISCO E CREAZI ONE SETTORE 18,1 350 : 360 OPEN 15,8,15,"I":GOSUB 620: OPEN 2,8,2,"#" 370 PRINT#15, "B-P"2;0 380 IF N\$>"1" THEN PRINT#2, CHR\$ (18)CHR\$(4);:GOTO 400 390 PRINT#2, Z\$CHR\$(255); 400 FOR X=1 TO 7 410 READ AS: PRINT#2, CHR\$(192)CH R\$(18)Z\$A\$B\$Z\$Z\$;:NEXT 420 READ AS: PRINT#2, CHR\$(192)CH R\$(18)Z\$A\$B\$; 430 GOSUB 620: PRINT#15, "U2: "2;0 ;18;1 440 CLOSE 2: IF NS="3" THEN PRIN T#15, "U" 450 GOSUB 620:CLOSE 15:PRINT"[2 ESEGUITO - OK!": EN D 460 : 470 REM SPOSTAMENTO DIRECTORY P RECEDENTE 480 : 490 OPEN 15,8,15,"I":GOSUB 620: OPEN 2,8,2,"#":X=1 500 PRINT#15, "U1: "2;0;18; A%(X) 510 PRINT#15, "B-P"2; 0:GET #2, A\$ : A=ASC(A\$+Z\$) 520 IF A THEN X=X+1:GOTO 500 530 X1=X 540 PRINT#15, "U2: "2;0;18; A%(X+1 550 : 560 X=X-1: IF X=0 THEN GOSUB 750 :CLOSE 2:GOSUB 620:CLOSE 15 :GOTO 360 570 PRINT#15, "U1: "2;0;18;A%(X) 580 PRINT#15, "B-P"2; 0: PRINT#2, C HR\$(18)CHR\$(A%(X+2));:GOTO 540 590 : 600 REM DISK ERRORS 610 : 620 INPUT#15, EN, EM\$, ET, ES: IF EN <20 THEN RETURN 630 PRINT" DISK ERROR MESSAGE: " : PRINTEN; EMS; ET; ES: CLOSE 2:



CLOSE 15:STOP 640 : 650 REM SEQUENZA SETTORI - STR INGHE PER SETTORE 18,1 660 : 670 DATA 1,4,7,10,13,16,2,5,8, 11,14,17,3,6,9,12,15,18 680 REM CIASCUN DATA DEVEESSER LUNGO 16 CARATTERI 690 DATA --DISCO----, --PR OTETTO----, --DALLA----700 DATA --FORMATTAZIONE-, -- UE LOCE !----710 DATA -- ANTIFORMAT RM-, 720 : 730 REM AGGIORNA B.A.M. 740 : 750 OPEN 3,8,3,"#":PRINT#15,"U1 : "3;0;18;0

760 S=1+INT(A%(X1+1)/B):S1=255-

770 PRINT#15, "B-P"3;72:GET #3,A

780 PRINT#15, "B-P"3; 72+S: GET #3

790 PRINT#15, "B-P"3; 72+S: PRINT#

800 PRINT#15, "U2: "3;0;18;0:CLOS

3, CHR\$(ASC(A\$+Z\$) AND S1);

3, CHR\$(ASC(A\$+Z\$)-1);

. \$: PRINT#15, "B-P"3; 72: PRINT#

21(A%(X1+1) AND 7)

, AS

810 END

E 3: RETURN

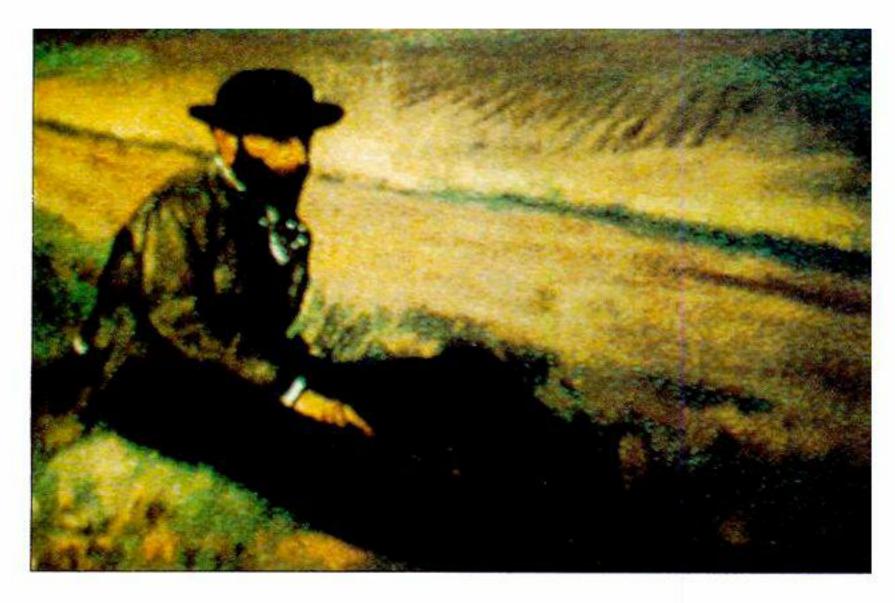

# TUTTI I COLORI DI AMIGA

Introduzione ad un argomento che sarà tra quelli maggiormente trattati sulle pagine di Commodore Computer Club

di Luigi Callegari

Le prestazioni grafiche sono certamente la caratteristica più entusiasmante di Amiga, ma pochi sanno di preciso che cosa sia possibile visualizzare sul monitor e come quel qualcosa venga visualizzato.

I modi grafici fondamentali di Amiga, in grado di presentare una risoluzione di punti ("pixel", in inglese), sono quattro:

320x256 640x256 320x512 640x512

Le ultime due risoluzioni, con 512 punti verticali, sono comunemente chiamate "alta risoluzione interlacciata", e vengono ottenute con un particolare sistema hardware che provoca il ben noto e fastidioso "sfarfallamento" dello schermo. Questo si realizza inviando al monitor, per due volte consecutive, lo stesso quadro video, ma spostando l'immagine di un pixel verso il basso nel corso del secondo

"invio".

Ciò provoca il raddoppio della risoluzione ma, a causa del ridotto tempo di permanenza dell'immagine sullo schermo (inferiore a 1/25 di secondo) l'occhio riesce a percepire come "separati" i due quadri video a causa dell'assenza di persistenza tipica dell'immagine sulla retina dell'occhio.

L'unico rimedio al problema è un monitor dotato di fosfori ad alta persistenza (oppure di un monitor vettoria-le, ma è un altro discorso...) con fosfori video (quelli che "si accendono") in grado di mantenere per più tempo l'immagine, annunziato in precedenza dalla stessa Commodore.

Bisogna dire, però, che un monitor di questo tipo può essere usato solo per immagini fisse, perchè eventuali figure in movimento (come il semplice listato di un programma Basic) provocherebbe una serie di strisce luminose fastidiosissime e tali da rendere praticamente illeggibile il testo.

Il monitor 1081, fornito con Amiga, è comunque insufficiente a causa della risoluzione verticale intrinseca, di molto inferiore a 512 pixel. Ciò significa che per apprezzare l'estrema nitidezza di una grafica con 512 punti verticali, bisognerebbe procurarsi un apposito monitor (naturalmente costosissimo). Si badi che non tutti i monitor forniti con Amiga sono uguali: ne esistono almeno tre versioni, in Italia, apparentemente identiche; in particolare i modelli più vecchi, forniti con gli Amiga 1000, riconoscibili perchè quando sono spenti hanno lo schermo nero lucido, sono superiori in prestazioni ai più recenti forniti con gli A2000 (spenti hanno un colore dello scherma begie o marrone scuro). Alcuni monitor, inoltre, non sono stereofonici perchè, internamente, montano un solo altoparlante; mentre lo erano i primissimi modelli venduti in Italia. che avevano, sulla sinistra, anche una presa jack per cuffia stereo.

Se disponete di manuali e documentazione americana, leggerete che le risoluzioni verticali sono citate come di 200 e 400 punti invece di 256 e 512. Questo perchè i nostri modelli europei, con modulatore e circuiti PAL Color, hanno 56 e 112 punti in più dei fratelli di oltreoceano.

Ma torniamo a parlare dei colori di Amiga; uno dei suoi circuiti VLSI (ad altissima scala di integrazione), e per la precisione Denise (chiamato nella vecchia documentazione Daphne), incorpora 32 registri di memoria lunghi, ciascuno, 12 it suddivisi idealmente, a loro volta, in tre gruppi da quattro.

I primi quattro di questi bit indicano la componente blu, i successivi quattro la componente rossa e gli ultimi quattro la componente verde di un colore. Con questi colori, detti "fondamentali", è possibile ottenere, tramite apposite miscelazioni, tutti i colori dello spettro ottico.

Poichè con quattro bit si possono indicare, in codice binario, (2 alla quarta=) 16 gradazioni di colore fondamentale, il numero totale di gradazioni di colori realmente generabile da Amiga risulta:

 $16 \times 16 \times 16 = 4096$ 

Poichè, però, Denise dispone di soli 32 registri, i colori contemporaneamente presenti sul video, ai quali un qualsiasi programma potrà fare riferimento nel corso di un'elaborazione, possono essere (teoricamente) al massimo 32. Il colore numero uno sarà specificato dal contenuto dei 12 bit del registro n.1 di Denise, il colore due a dal registro n.2 e così via.

Il colore specificato dal registro zero, che in Workbench standard, ad esempio, è un blu scuro, indica solitamente il colore di sfondo e di bordo schermo.

Resta da spiegare come viene effettivamente costruito in memoria uno schermo video. Si ricorre alla tecnica che i professionisti chiamano "chipram bit-mapped video display", ovvero ciò che viene visualizzato in un dato istante dipende dal contenuto di alcune zone di memoria RAM dei primi 512K di memoria.

Vengono cioè riservate automaticamente, dallo stesso sistema, da una a cinque pagine di memoria, ovvero gruppi di locazioni consecutive di

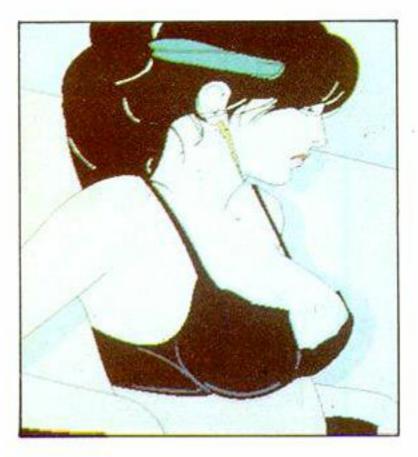

RAM, per contenere dati indicanti ciò che si deve mostrare sul video.

Ovviamente, il numero di byte usati per ogni pagina, chiamata tecnicamente dalla documentazione ufficiale Commodore "bitplane", varia a seconda della risoluzione grafica scelta, in accordo con la seguente tabella:

| Risol.    | Bitplane |  |  |  |
|-----------|----------|--|--|--|
| 320 x 256 | - 8K     |  |  |  |
| 320 x 512 | - 16K    |  |  |  |
| 640 x 256 | - 16K    |  |  |  |
| 640 x 512 | - 32K    |  |  |  |

Il numero di bitplane necessari per codificare uno schermo dipende dal numero di colori richiesti, secondo la tabella:

| N. col. | N. Bitplane |  |  |  |
|---------|-------------|--|--|--|
| 1 - 2   | = 1         |  |  |  |
| 3 - 4   | = 2         |  |  |  |
| 5 - 8   | = 3         |  |  |  |
| 9 - 16  | = 4         |  |  |  |
| 17 - 32 | = 5         |  |  |  |

Come i più esperti avranno già intuito, i bit di ogni bitplane indicano un numero compreso tra zero ed il massimo numero di colori consentito, secondo le consuete leggi dell'algebra binaria. Questo numero indica null'altro che il numero di registro di Denise da usare per mostrare il colore di un pixel sullo schermo.

Vediamo di esaminare un semplice esempio. Supponiamo di avere uno schermo Workbench tutto blu (dei quattro colori il blu è il colore zero, associato cioè al registro zero di Denise).

Quando si rende necessario inviare

al monitor un quadro video, il sistema legge il primo bit dei 2 bitplane (4 colori = 2 bitplane); questi esprimono il numero zero, allora viene letto il contenuto del registro zero di Denise, che contiene un codice a dodici bit ove prevale decisamente la componente blu (in Preferences da Workbench, equivale al cursore del colore blu spostato a destra e gli altri due a sinistra). Subito viene generato dall'hardware del modulatore video il segnale da inviare al monitor per mostrare il primo pixel in alto a sinistra di colore blu; lo stesso procedimento si ripete per ognuno dei pixel rimanenti...

Questo sistema, in verità complicatuccio, unito alle superiori caratteristiche di Inutition e dello hardware di Amiga, permette a Denise, tuttavia, di commutare tra i bitplane in memoria, e tra i propri registri colori, con una velocità ed un sincronismo col quadro video tale che è possibile, ad esempio, abbassare col mouse una pagina grafica sul video per scoprirne una posta al di sotto che utilizza colorazioni e risoluzioni diverse, ovviamente senza "strappi" dell'immagine nè sbavature di colori, grazie anche all'aiuto del circuito Blitter in grado di trasferire in memoria un milione di punti al secondo senza disturbare il processore 68000. Non per niente il blitter è stato adottato anche dalla grande rivale Atari per i suoi nuovi MegaST!

Altra nota riferita al sistema operativo. In realtà le routine interne di Intuition permettono la gestione di pagine
di 1024x1024 pixel (ad esempio, Deluxe Paint II della E.C.A. usa già questa
caratteristica), per cui i programmatori in "C" ed in "Assembly" potranno agevolmente sfruttare questa elevatissima risoluzione per usare lo schermo
come una "finestra" su questa pagina,
comunque stampabile con una periferica grafica.

Oltre a questi modi "base" della grafica di Amiga esistono modi "speciali", accessibili agli utenti di programmi
commerciali (Es. "Digipaint", "D'Buddy") od ai programmatori C ed Assembly. Il più importante e famoso è
certamente lo H.A.M. ("Hold-AndModify"), ovvero il modo "Trattieni e
Modifica", che permette di avere contemporaneamente sul video tutti i
4096 colori generabili, pur se con

qualche limitazione.

In questo modo grafico i primi quattro bitplane vengono usati per indicare il registro colore, ed altri due determinano il modo di visualizzazione. In pratica, per non addentrarci in spiegazioni troppo leziose, il colore di ogni pixel è ottenuto da quello che lo precede sul video, modificandone al massimo una sola delle tre componenti cromatiche fondamentali (rosso, blu, verde), ovvero uno solo per volta dei registri di colore di Denise. Ciò funziona perfettamente per rendere, ad esempio, digitalizzazioni di ritratti e, comunque, immagini con sfumature delicate. Per passare bruscamente dal bianco al nero, sono invece necessari ben tre pixel consecutivi (ciascuno modifica una delle tre componenti cromatiche) ed a video si vedrebbe una fastidiosa "sbavatura" di colori nel punto di transizione tra il bianco ed il nero.

Vi sono altri due modi speciali, oltre

quelli visti, che descriviamo sommariamente perchè sono poco o pochissimo usati: Lo "Extra Half Brite" ed il "Dual PlayField".

Il primo permette di raddoppiare il numero di colori visualizzabili, dal momento che ogni colore può essere espresso in modo normale oppure a luminosità dimezzata; le limitazioni sono ovvie: dei 64 colori, 32 possono essere fissati a piacere, ma gli altri 32 possono essere solo identici ai precedenti con saturazione luminosa dimezzata. Ad esempio si può avere un giallo vivo ed un giallo pallido e se avete letto, su altre pubblicazioni, che questo modo esiste solo nelle macchine europee, dimenticatevelo e fidatevi di chi scrive basandosi non su "voci di corridoio".

Il modo "Dual Playfield" permette di avere due schermi sovrapposti: il superiore aperto a finestra sul sottostante, e ciascuno dotato di propri colori (usato, ad esempio, nel videogioco

"SkyFox" della E.C.A.). Un limite è dovuto al fatto che non si possono avere più di 8 colori per ogni schermo in alta risoluzione e 16 in bassa.

Concludendo, vorremmo ribadire il concetto che nessuno può ancora dire con certezza quali siano le reali capacità grafiche di Amiga. Tocca ai programmatori, quelli bravi, spremere a fondo lo hardware ed il firmware per estrarre le caratteristiche esclusive e le potenzialità enormi di questo sconosciuto e complicatissimo Amiga.

Un convincente esempio è offerto da un programma dimostrativo della Leadersoft in cui si riescono a distinguere sessanta(!) colori in contemporanea sullo schermo che cambiano ciclicamente, una sfera rimbalzante realisticamente (opera di Blitter), due righe di caratteri scorrevoli e musica stereofonica digitalizzata a quattro voci; il tutto senza (quasi) disturbare il micro 68000...

VENDITA PER CORRISPONDENZA

# Bom puter

#### **ACCESSORI** PER COMPUTER **HOME E PERSONAL COMPUTER**

| <b>Duplicatore cassette</b>                                 | Art. CD 102 L. 30.000  | ŀ   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| Copia con un registratore<br>normale. Per c64 c128 vic20    |                        |     |
| Copiatore programmi                                         | Art. CD 103 L. 30.000  | re. |
| Copia con due registratori<br>commodore. Per c64 vic20 c128 |                        |     |
| Interfaccia radio                                           | Art. CD 104 L. 30.000  | ŕ   |
| Collegata la radio al computer. Per<br>c64 c128 o vic20     |                        |     |
| Kit allineamento registratori<br>c64 c128 vic20             | Art. CD 105 L. 45.000  |     |
| Alimentatore<br>per c64 e vic20                             | Art. CD 106 L. 38.000  |     |
| Batteria tampone<br>con batterie ricaricabili - Alimenta    | Art. CD 107 L. 118.000 |     |
| il c64 o vic20 in assenza di corre                          |                        |     |

#### VOGLIATE INVIARMI IN CONTRASSEGNO

| Qt.  | Art.          | L. |
|------|---------------|----|
| Qt.  | Art.          | L. |
| Qt.  | Art.          | L. |
| Qt.  | Art.          | L. |
| AGHE | RO AL POSTINO | L. |

07287

PIÙ SPESE POSTALI

PER ORDINI TEL.: 0522/661471-661647

## NOVITA

Art. CD 925 L. 160.000

Programmatore di Eprom

| per c64.                                         |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Cavo Centronics Amiga                            | Art. CD 112 L. 38.000  |
| O.M.A. su cartridge per c64                      | Art. CD 130 L. 60.000  |
| Trasferisce il soft protetto e                   |                        |
| TANTE altre utiliti.                             |                        |
| Freez frame per c64                              | Art. CD 132 L. 55.000  |
| Sprotettore di programmi su<br>nastro e su disco |                        |
| Sprotec/64 (isepic) Per                          | Art CD 910 L. 60.000   |
| sproteggere i programmi del c64                  |                        |
| Digitalizzatore audio per c64                    | Art. CD 915 L. 89.000  |
| trasforma le voci in segnali digitali.           |                        |
| Soft su disco.                                   |                        |
| Speer' controller per c64                        | Art. CD 920 L. 35.000  |
| Cartuccia per ottenere l'effetto                 |                        |
| movi- a.                                         | A PERSON DIVINI        |
| Cartridge di programmazione                      | Art. CD 930 L. 50.000  |
| Eprom per il CD 925.                             |                        |
| Evita il caricamento del soft dal disco.         |                        |
| Modem 300 baud per c64                           | Art. CD 905 L. 156.000 |
| Modem V21 V23 seriale per                        | Art. PC 375 L. 360.000 |
| PCXT                                             | AIL FO 373 L. 300.000  |
| Commutatore antenna                              | Art. CD 108 L. 9.500   |
| tv/computer                                      |                        |
| Tasto reset per c64 vic20                        | Art. CD 109 L. 5.500   |
| Turbo Dos                                        | Art CD 115 L. 35.000   |
| Velocizza il drive di circa 6 volte.             |                        |
| Per commodore 64                                 | 70 a 200               |
| Penna ottica grafica                             | Art CD 121 L. 39.000   |
|                                                  |                        |

| Penna ottica grafica                                    | Art. CD 125 L.                                     | 39.000 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| per c64 (soft su nastro)                                |                                                    |        |
| Cuffia per Commodore                                    | Art. CD 150 L.                                     | 19.000 |
| per vic20 c16 c64 c128                                  |                                                    |        |
| Copritastiera in plexiglass<br>per c64 c16 vic20        | Art. CD 750 L.                                     | 13.000 |
| Vaschetta floppy in plexiglass                          | Art. CD 770 L.                                     | 30.000 |
| (x 40 pz. con chiave)                                   |                                                    |        |
| Vaschetta floppy in plexiglass<br>(x 90 pz. con chiave) | Art. CD 780 L.                                     | 37.000 |
| Kit pulizia testine registratore                        | Art. CD 815 L.                                     | 13,500 |
| Kit pulizia disk drive                                  | Art. CD 820 L.                                     | 20,000 |
| Kit pulizia tastiera                                    | Art. CD 830 L.                                     | 16,500 |
| Foratore disk in plastica                               | Art. CD 840 L.                                     | 10.000 |
| Speed dos plus Kit                                      | Art. CD 900 L.                                     | 68.000 |
| Velocizza il floppy di circa 20 volte.<br>Per c64       |                                                    |        |
| Eprom 2764                                              | Art. CD 950 L.                                     | 8.000  |
| Eprom 27128                                             | Art. CD 952 L.                                     | 12.000 |
| Adattatore joystick per c16                             | Art. CD 225 L.                                     | 10.500 |
| Adattatore registratore per c16                         | Art. CD 226 L.                                     | 19.500 |
| Nastro inchiostrato per MT80                            | Art. CD 610 L.                                     | 14,000 |
| Nastro inchiostrato per                                 | Art. CD 614 L.                                     | 13,000 |
| Commodore MPS 801                                       |                                                    |        |
| Nastro inchiostrato per                                 | Art. CD 616 L.                                     | 15.000 |
| Commodore MPS 802                                       | \$50.000 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 |        |
|                                                         | Art. CD 618 L.                                     | 18.000 |
| Commodore MPS 803                                       |                                                    |        |
| Pacco carta lettura facilitata 24"x11" 500 fogli        | Art. CD 630 L.                                     | 13.500 |
| Supporto stampante in<br>plexiglass "fume" normale      | Art. CD 660 L.                                     | 45.000 |
|                                                         |                                                    |        |

SCONTI AI SIGNORI RIVENDITORI PREZZI IVA COMPRESA. NON SI ACCETTANO ORDINI INFERIORI A L. 30,000

Compilate, ritagliate e spedite in busta chiusa, regolarmente affrancata a: Compilate Service s.n.c.-42017 NOVELLARA (R.E.) - Via B. Cellini, 4 - tel. 0522/661647



per c64 (soft su disco)



# UN COMPUTER A TEMPO DI GRAFICA

Come realizzare un orologio di alta precisione ricorrendo ad alcune particolarità della grafica del C/16, Plus 4 e C/128

di Roberto Ferro

Abbiamo già avuto modo di occuparci su C.C.C. della grafica del C/16, Plus/4 e C/128 e di renderci conto della sua semplicità e potenza. Ritorniamo ora sull' argomento per proporre un breve, e simpatico programma che permette la creazione di uno stupendo orologio analogico/digitale realizzato sfruttando la pagina grafica.

L'occasione è buona anche per parlare di alcune caratteristiche di istruzioni grafiche che non tutti conoscono in modo approfondito.

Rinviando al riquardo per ciò che riguarda i principi di funzionamento delle istruzioni grafiche, ci soffermeremo sulla trattazione approfondita dell'istruzione "Locate" e della possibilità di specificare coordinate relative tramite i vari comandi come Draw, Circle, Box e così via.

## Coordinate relative

Nel Basic V3.5 (ed in quello V7.0) è implementato un set specifico di istruzioni grafiche. Una, fra queste, è particolarmente interessante ed assai poco conosciuta: Locate.

Tramite questa istruzione è possibie stabilire la posizione del Pixel Cursor che rappresenta il "cursore", non visibile, di cui disponiamo quando siamo in alta risoluzione. Per avere una prova della sua esistenza potremo digitare, ad esempio...

#### SCHEDA TECNICA

Software didattico per applicazioni grafiche

Hardware richiesto: C/16, Plus/4 oppure C/128; non adattabile ad altri computer Commodore

Consigliato ai principianti

Anche il programma pubblicato in queste pagine è contenuto nel disco "Directory" di questo mese.

### "NIKI" CARTRIDGE

O.M.ALFRED & NIKI in collaborazione "esplosiva" hanno creato questo Hardware incredibile che è la sintesi dell'esperienza acquisita in tutti questi anni di lavoro sul Commodore 64 PREZZO 99.000 IVA INCLUSA ed è la logica conseguenza di Hacker e O.M.A.

#### "NIKI" è la cartuccia rivoluzionaria che ti permette di fare oggi quello che le altre non faranno mai!!!

#### "NIKI" non è solo un imbattibile sprotettore ma molto di più:

- · Copia in un solo file, indipendente dalla cartuccia, ogni programma che gira in memoria essendo completamente invisibile ad ogni tipo di software.
- Super veloce: in meno di un minuto copia un programma di 220 blocchi!!! Doppia velocità con il nastro e con il disco, da tre a 10 volte più veloce di tutte le altre Cartridges.
  - · Super compatto: tecniche intelligenti e avanzatissime compattano il programma in un solo file (salva più di tre programmi per facciata di disco).
    - Facile da usare: tutte le funzioni si scelgono da menú non necessita disco con software.
- Controllo degli sprite: uno sprite monitor ti permette di vedere, salvare, cambiare gli Sprite e personalizzare così i tuoi giochi.
  - Hard Copy del video: salva ogni videata Multicolor, compatibile Koala, Blazing Paddles, Graphic Slide Show.
  - Fast Loader per Disco: carica 5 volte più veloce del normale e non occupa memoria (per una perfetta compatibilità).
    - Monitor incorporato: per guardare ogni programma in memoria, i registri ed ogni cosa che ti serve.
      - Potente Toolkit: include comandi come Old, Merge, Linesave, Append, Copy, ecc....
    - Tasti Funzione: predefiniti per veloci operazioni sui comandi più usati (come list/run/directory...)
- Nuovi comandi monitor: monitor esteso con possibilità di dare comandi usando la sintassi del Basic (Blank/switching/ecc...)
  - File copy fino a 247 Blocchi: file copy fino a 44 programmi, file user e sequenziali, in modo multicopie e supporta 2 Disk Drive (8 & 9)
    - . Fast Save & Fast Format: salva in modo turbo e formatta in 10 secondi.
- Compatibile Speeddos: permette di sfruttare al 100% i vantaggi del trasferimento dei dati in parallelo dovuti allo Speeddos.
- Compatibile con Commodore 64/64C, 128/128D (in modo 64), 1541/1541C/1570/1571, Speeddos/Turbo ROM varie.
  - Invisibile al sistema: speciali tecniche rendono tutte le funzioni INVISIBILI al computer e quindi la riuscita del risultato è pressoché totale!

#### NESSUNO TI PUO' DARE DI PIU',

ed è per questo che questa Cartuccia porta il nome di NIKI la ragazza che ha rivoluzionato il mercato dell'Home Computer in Italia creando la NIWA. NIKI è più potente, ha più utilities, copia più programmi scavalcando qualsiasi schema di protezione.

È facilissima da usare basta inserirla nel Computer e premere un tasto.

E assolutamente invisibile e ti permette di avere il completo controllo sul Computer.

Da nastro a nastro, da disco a disco, da disco a nastro e da nastro a disco.

Tutti sono in grado di usarla perché non è richiesta nessuna esperienza, NIKI ti dice esattamente cosa devi fare in modo chiaro.

Diventa invulnerabile nei giochi con lo Sprite Killer!!! Visualizza, salva e carica gli Sprite da un gioco all'altro.

#### NIKI È TUTTO QUESTO E MOLTO DI PIU'. **BISOGNA PROVARLA PER CREDERCI!**

NIWA Hard & Soft — 20099 Sesto S. Giovanni (MI) — Via Bruno Buozzi, 94 — Telefono (02) 26.20.312

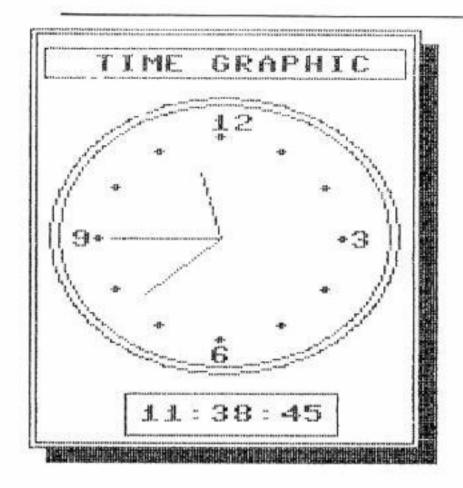

100 Graphic 2,1 110 Draw 1 To 160,100

...per vedere una linea che, partendo in alto a sinistra, termina nel centro dello schermo. Ciò è dovuto al fatto che appena entrati in alta risoluzione il Pixel Cursor (PC) ha coordinate (0,0) cui abbiamo fatto riferimento omettendo nell'istruzione Draw le coordinate del primo punto. Per continuare la nostra prova potremo aggiungere...

#### 120 Draw 1 To 200,50

...e accorgerci del fatto che il PC assume sempre la posizione dell' ultimo punto plottato; nel caso di prima il PC (160,100) assume le coordinate prese come punto di riferimento dal secondo comando Draw.

Accertata la presenza del fantomatico PC il passo è breve per capire il funzionamento di Locate.

Proviamo infatti a scrivere...

100 Graphic 2,1 110 Locate 10,10 120 Draw 1 To 200,100

Vedremo una linea partire dal punto (10,10) specificato con Locate.

La caratteristica su cui, però, è importante soffermarci, è la possibilità di indicare coordinate relative. Se infatti proviamo con...

100 Graphic 2,1 110 Locate 10,10 120 Draw 1,+50,+60 To 160,100

...otterremo una linea il cui punto di inizio ha per coordinate quelle indicate con Locate ma aumentate di tanti pixel quanti indicati con Draw: le coordinate di partenza "reali" sono quindi (60,70).

Ovviamente le coordinate relative sono utilizzabili con qualunque istruzione grafica, compresa la stessa Locate.

Complementare a Locate è la funzione Rdot(X) con cui è possibile conoscere le coordinate X, Y "correnti" e la sorgente colore del PC; più precisamente:

Rdot (0) contiene la coordinata X Rdot (1) contiene la coordinata Y Rdot (2) contiene il colore del PC

Oltre alla sintassi appena vista per Locate, ne esiste un'altra molto potente ed utile che permette di specificare la posizione del PC indicando la distanza dal precedente e addirittura l'inclinazione in gradi.

Per indicare che vogliamo usare questa seconda sintassi dovremo dividere i due parametri con il carattere di punto e virgola (;). Se infatti provate con...

100 Graphic 2,1 110 Locate 160,100 115 Draw 1 To +2,+2 120 Locate 50;45 125 Draw 1 To +2,+2

...avrete il PC spostato di 50 pixel da (160,100) e con una inclinazione di

#### La grafica ed il comando Circle

Per chi non avesse molta familiarità con la gestione della pagina grafica, ecco brevemente alcune note.

Innanzitutto esistono due tipi di alta risoluzione: multicolor e monocromatica. Ci occuperemo di quest'ultima anche se quasi tutte le nozione esposte sono valide per entrambe.

Con il comando Graphic 2,1 entriamo in alta risoluzione (senza bussare!). Per disegnare sulla pagina grafica dobbiamo fare riferimento ad un sistema di assi cartesiani con l'origine (0,0) nell'angolo in alto a sinistra. Infatti in tutte le istruzioni dedicate alla grafica dobbiamo indicare le coordinate per decidere dove verrà tracciata la figura.

Esistono vari comandi, di cui prenderemo, come esempio, solo quello che vanta più parametri, cioè Circle.

Tramite Circle si possono specificare ben 9 parametri.

Il primo indica il colore con cui si intende disegnare; i due successivi si riferiscono alle coordinate del centro del cerchio; seguono poi i raggi X ed Y del cerchio stesso.

Sembrerebbe insolito parlare di raggi X ed Y (il raggio di un cerchio è sempre uno solo) ma poichè con Circle si possono tracciare anche ellissi, si indicano con i "raggi" X ed Y gli assi dell'ellisse.

Con questi pochi parametri possiamo già usare il comando Circle in quanto, per quelli successivi, se omessi, vengono assunti valori di default. Per esempio...

100 Graphic 1,0 110 Circle 1,160,100;50,50

...traccerà un cerchio mentre...

100 Graphic 1,0 110 Circle 1,160,100,90,50

...disegnerà un'ellisse. Per cancellare l'ellisse ci serviremo di...

120 Circle 0,160,100,90,50

45 gradi rispetto ad un immaginario asse verticale passante per il precedente PC. A titolo di prova, digitate il seguente programma:

100 Graphic 2,1 110 Locate 160,100 120 For I=0 To 360 Step 5 130 Locate 50;I 140 Draw 1 To 160,100 150 Next

Come osserverete, l'uso dell'istruzione Locate, nella seconda forma sintattica, è estremamente utile e pratico proprio nel caso in cui si volesse rappresentare un oggetto dotato di moto circolare, come ad esempio le lancette di un orologio.

#### L'orologio, finalmente

A conclusione della nostra breve dissertazione, ecco ora un breve programma di applicazione.

Il programma "Time Graphic" permette di visualizzare un orologio in alta risoluzione.

Appena lanciato, il programma chiederà l'ora corrente e dovremo rispondere digitando sei caratteri nella forma HHMMSS senza interporre altri caratteri (esempio: 101010).

Gli eventuali parametri successivi indicano l'angolo di partenza e di arrivo del cerchio (default 0,360), l'angolo di rotazione ed infine l'inclinazione tra i lati del cerchio (default 2).

Per comprendere il funzionamento dei parametri che specificano gli angoli di partenza e di arrivo provate con...

100 Graphic 1,0 110 Circle 1,160,100,50,50,25,245,0,1 120 Circle 1,140,80,50,50,60,210,0,1

...che disegnerà una magnifica luna sullo schermo proprio ricorrendo al tracciamento di una sola parte del cerchio. Ovviamente il campo di variabilità dei parametri è 0-360.

Il penultimo parametro indica, in gradi, la rotazione della figura: provate con...

100 Graphic 1,0 110 Circle 1,160,100,70,40,0,360,45,1

Infine c'è il parametro forse più potente, con cui si indica l'angolo di inclinazione dei vari "lati" del cerchio. Bisogna infatti sapere che quando il computer traccia una circonferenza, in realtà disegna un poligono con moltissimi (ma non infiniti) lati ed a seconda del loro numero traccia un cerchio più o meno perfetto.

Indicando nell'ultimo parametro valori bassi otterremo sempre dei cerchi ma con diversi gradi di definizione. Indicando invece valori alti è possibile ottenere dei poligoni: l'angolo indicato è supplementare ad un angolo interno del poligono e poichè "la somma degli angoli esterni di un poligono convesso è sempre uguale a due angoli piatti" (cioè 360 gradi), basterà dividere tale valore per il numero degli angoli (e quindi dei lati) richiesti nella figura ed il gioco sarà fatto.

Se, infatti, volessimo un pentagono dovremmo indicare 72 (72\*5 = 360 gradi) oppure, per un dodecagono, 30 (30\*12= 360 gradi) e così via.

Facendo varie prove con questo comando sarà facile studiarlo sino in fondo, mentre una volta compresa la struttura della pagina grafica sarà facile, con l'aiuto del manuale, imparare la sintassi di tutte le altre istruzioni dedicate alla grafica.



Alla pressione del tasto Return il programma entrerà in altà risoluzione e comincerà a disegnare l'orologio e visualizzare l'ora.

Il listato si divide in due parti principali di cui la prima provvede a tracciare il disegno dell'orologio e la seconda gestisce il movimento delle lancette e l'aggiornamento dell'ora nella forma digitale. Proprio in questa seconda parte sono applicati i concetti di cui abbiamo parlato ed in particolare l'istruzione Locate.

Per evitare che la lancetta dei secondi, muovendosi, cancelli le altre, il programma provvede a compiere ogni secondo il refresh di tutte le lancette.

Sarà interessante studiare la gestione del comando Draw, usato proprio in modo da tener conto della posizione del PC stabilita con i vari Locate. Per quanto riguarda la visualizzazione dell'ora digitale, il programma provvede a scomporre la variabile TI\$ in tre gruppi di due caratteri ciascuno e a visualizzarla in alta risoluzione con il comando CHAR.

Per il resto il programma non presenta strutture di particolare interesse nè complessità.

#### Il tempo con il C/128

I possessori di C/128 dovranno apportare modifiche minime grazie al fatto che, almeno per quanto riguarda la gestione della grafica in 40 colonne, il Basic è pressochè identico.

Un ultimo particolare sul funzionamento del programma: premendo il tasto "M" si renderà udibile un Beep ogni secondo, mentre con "N" lo si eliminerà.

Ed ora sincronizzate gli orologi perchè... il tempo è denaro.

```
10 REM **
20 REM * TIME GRAPHIC
                 PER C/16-PLUS/4 & C/128*
30 REM *
            DI ROBERTO FERRO
40 REM *
50 REM ******
50 :
70 REM IMMISSIONE ORA
80 :
90 COLOR 4,2,4: COLOR 0,2,4
100 SCNCLR: INPUT">ORA "; TI$
110 :
120 REM DISEGNA OROLOGIO
130 :
140 GRAPHIC 1,1: VOL 8: MU-1
150 BOX 1,96,19,230,191
160 DRAW 0,96,185 TO 96,19 TO 224,19
170 BOX 1,90,13,224,185:BOX 1,92,15,222,183
180 BOX 1,123,163,196,180
190 BOX 1,95,21,219,33
200 PAINT 1,97,187
210 CIRCLE 1,157,98,60,57,,,,1:CIRCLE 1,157,98,57,54,,,,1
220 LOCATE 154,98
230 FOR I=0 TO 360 STEP 30: LOCATE42; I:BOX 1,+0,+0,+2,+2,45,1
240 LOCATE 154,98:NEXT I
250 CHAR 1,19,18,"6":CHAR 1,25,12,"3":CHAR 1,19,6,"12":CHAR 1,13,12,"9"
260 CHAR 1,14,3, "TIME GRAPHIC"
270 FOR I=0 TO 500:NEXT I
280 :
290 REM POSIZIONA LE LANCETTE
300 :
310 C=UAL(RIGHT$(TI$,2))*6
320 D=UAL(MID$(TI$,3,2))*6
330 IF D/6->0 THEN F-0
340 IF D/6>15 THEN F=7.5
350 IF D/6>30 THEN F-15
360 IF D/6>45 THEN F=22.5
370 F-F+VAL(LEFT$(TI$,2))*30
380 A-UAL(TIS):B-A
390 :
400 REM MOVIMENTO LANCETTE
410 :
420 DO WHILE A-B: A-VAL(TIS): LOOP: B-A
430 GET AS: IF AS-"M" THEN MU-1
440 IF AS-"N" THEN MU-0
450 CHAR1, 16, 21, LEFT$(TI$, 2)+": "+MID$(TI$, 3, 2)+": "+RIGHT$(TI$, 2)
460 IF MU-1 THEN SOUND 1,900,5
470 LOCATE 38; C: GOSUB 640
480 C-C+6:LOCATE38;C:GOSUB630
490 IF C-360 THEN C-0:GOTO540
500 LOCATE38; C: GOSUB630
                                                                    ANGOLO ESTERNO
510 LOCATE35; D: GOSUB630
520 LOCATE28; F: GOSUB630
530 GOTO 420
540 LOCATE35; D: GOSUB640
550 D=D+6: IF D=360 THEN D=0
560 LOCATE35; D: GOSUB630
570 IF D=900RD=1800RD=2700RD=0 THEN590
580 GOTO420
590 LOCATE28; F: GOSUB640
600 F-F+7.5: IF F-360THEN F-0
610 LOCATE28; F: GOSUB630
620 GOTO420
630 DRAW1, +0, +0T0156, 99: RETURN
640 DRAWO, +0, +0T0156, 99: RETURN
650 END
Ø REM MODIFICARE SUGGERITE PER
1 REM TIME GRAPHIC (COMPUTER C/128)
90 COLOR 4,2,4: COLOR 0,2,4:COLOR 5,1:COLOR 1,1
460 IF MU=1 THEN SOUND 1,9000,5
```



# COABITAZIONE FORZATA DI OTTO REGINE

Chi ha la passione degli scacchi, ed ha appena acquistato un C/128, si potrà divertire nel cercare la soluzione di un classico problema di scacchiera

di Marco Galliena

Vi sono tantissimi giochi da scacchiera, dai più impegnativi (scacchi, othello) ai più semplici, come la dama.

Lo scopo del gioco (ma è meglio definirla "esercitazione") di queste pagine è quello di sistemare, in una comune scacchiera, otto regine in modo che nessuna di queste possa mangiarne un'altra.

L'impresa, tutt'altro che semplice, vi impegnerà per molto tempo, soprattutto se pensate che di possibilità ve ne sono ben 99!

#### Come funziona il programma

Impartendo il Run, il computer controlla se gli sprite sono già stati caricati, altrimenti il controllo salta alla subroutine di linea 580 che, attivando la pagina grafica, disegna cerchi in cui inserisce numeri, (da 1 a 8); in seguito, tramite i potenti comandi Sshape e Sprsav (disponibile solo sul C/128 in modo 128), memorizza il disegno nella stringa A\$ che trascrive nello sprite corrispondente.

Le prime linee memorizzano i dati che consentono di realizzare la scacchiera.

La linea 290 attende la mossa, da indicare digitando prima la riga (1-8) poi la colonna (A-H).

Le linee successive controllano la validità della mossa che, se ritenuta lecita, viene compiuta dalla linea 490.

In caso contrario il controllo passa alla linea 500 che avverte dell'impossibilità di esecuzione del comando.

Quando ritenete di non poter effettuare alcuna mossa, battete due zeri (00) alla richiesta delle coordinate.

Se, invece, si riesce a inserirle tutte, il computer passerà automaticamente alla linea 560 per complimentarsi con

il giocatore.

A causa della lentezza tipica del Basic, non è stato possibile controllare, dopo ogni mossa, se ve ne sono altre possibili; questo non vieta ai lettori più abili di aggiungere una routine (magari in l.m.) affinchè lo stesso computer vi avverta quando non sono possibili altre mosse.

#### SCHEDA TECNICA

Software per giochi

Hardware: C/128; non adattabile ad altri computer Commodore

Consigliato ai principianti

Anche il programma pubblicato in queste pagine è contenuto nel disco "Directory" di questo mese.

```
8 REGINE
120 REM **** BY MARCO GALLIENA ****
130 REM **** PER C/128 IN
140 REM **** MODO 128. 40 COL. ****
160 FAST: PRINTCHR$(147): IFPEEK(53281) <> 246THENGOSUB580:
170 PS=CHR$(19):FORH=1TO4:PS=P$+CHR$(29):NEXT:FORH=1TO20:PS=P$+CHR$(17):NEXT
175 FORT=1T04:P1$=P1$+CHR$(145):NEXT
180 P2$=CHR$(19):FORT=1TO5:P2$=P2$+CHR$(17)+CHR$(29):NEXT:FORT=1TO36:READCS
185 S15-S15+CHR5(CS): NEXT: FORT-1T036: READCS: S25-S25+CHR5(CS): NEXT: SLOW
190 COLORO, 7: COLOR4, 7: C=1: VOL15
200 PRINTCHR$(147)
210 PRINT" A B C D E F G H"
220 FORT=1TO4: FORM=1TO2
230 PRINTS1$: NEXT
240 FORM=1TO2
250 PRINTS25: NEXT
260 NEXT
270 PRINTCHR$(19); CHR$(17): FORT=1TO8: PRINTCHR$(17); T: NEXT
280 FORT=1TO8: READA: SPRITE T, 1, A, Ø, Ø, Ø, Ø: MOVSPRT, 280, 46+T*16: NEXT
290 PRINTPS"MOSSA : "; C" "; : INPUTMS: IFMS-"00"THENGOTO510
300 IFLEFT$(M$,1)<"1"ORLEFT$(M$,1)>"8"THENPRINTP1$:GOTO290
310 IFRIGHTS(MS, 1) < "A"ORRIGHTS(MS, 2) > "H"THENPRINTP15: GOTO290
320 X=UAL(LEFT$(M$,1)):Y=ASC(RIGHT$(M$,1))-64
330 IFM$(X,Y)="1"THENGOSUB500:GOTO290
340 FORT=1TOB: IFM$(T,Y)="1"THENGOSUB500:GOTO290:ELSE: NEXT
350 FORT=1T08: IFM$(X,T)="1"THENGOSUB500: GOTO290: ELSE: NEXT
370 G=G+1: IFM$(X+G, Y+G)="1"THENGOSUBS00: GOTO290
380 IFG+X>80RY+G>8THENG=0:GOTO400
390 GOTO370
400 G=G+1: IFM$(X-G, Y-G)="1"THENGOSUB500:GOTO290
410 IFX-G<10RY-G<1THENG=0:GOTO430
420 GOTO400
430 G=G+1: IFM$(X+G, Y-G)="1"THENGOSUB500: GOTO290
440 IFG+X>BORY-G<1THENG=0:GOTO460
450 GOTO430
460 G=G+1: IFM$(X-G, Y+G)="1"THENGOSUB500:GOTO290
470 IFX-G<10RY+G>8THENG=0:G0T0490
480 GOTO460
490 M$(X,Y)="1":MOUSPRC,24+Y*24,47+X*16:C=C+1
495 IFC>8THENGOTO560:ELSE:PLAY"U1505E":PRINTP1$:GOTO290
500 PRINTCHR$(17); SPC(2)"MOSSA NON VALIDA": SOUND1, 3000, 60, 1, 1000, 30, 1
                                               ": RETURN
505 SLEEP1: PRINTCHR$(145)"
510 FORT-1TOB: SPRITET, 0: NEXT: PRINTCHR$(147) "SPIACENTE NON CE L' HAI FATTA"
520 PRINTCHR$(17)"NE HAI INSERITI "; C-1
530 PRINTP25"GIOCHI ANCORA (S/N)": GETKEYOS: IFO5="S"THENRUN
540 IFO$<> "N"THENGOTO530
550 PRINTCHR$(147)"CIAO !!": END
560 FORT=1TOB: SPRITET, 0: NEXT: PRINTCHR$(147)" COMPLIMENTI "; N$; " CI SEI RIUSCITO"
570 PRINTCHR$(17)"ORA TROVA LE ALTRE 98 POSSIBILITA' ":GOTO530
580 GRAPHIC1,1:
590 FORT=1TOB: CHAR1, 0, 1, STR$(T): CIRCLE1, 12, 11, 9,7
595 SSHAPEA$, 1, 0, 24, 20: SPRSAVA$, T: NEXT
600 GRAPHICO: RETURN
610 DATA 29,29,29,18,5,32,32,32,144,32,32,32,5,32,32,32,32,144,32,32,32,5
615 DATA 32,32,32,144,32,32,32,5,32,32,32,144,32,32,32
620 DATA29, 29, 29, 18, 144, 32, 32, 32, 5, 32, 32, 32, 144, 32, 32, 32, 5, 32, 32, 32
625 DATA 144,32,32,32,5,32,32,32,144,32,32,32,5,32,32,32
530 DATA 3,4,5,6,8,12,13,14
640 END
```

# VOLARE IN ALTO CON IL TUO COMPUTER

Un intero inserto speciale appositamente dedicato a chi ha appena acquistato un computer Commodore e desidera imparare a muovere i primi passi nel meraviglioso mondo dell'informatica

di Alessandro de Simone

#### Il cerchio si chiude

Chi ha acquisito una certa esperienza nel campo dell'informatica, forse non apprezzerà questo inserto speciale, espressamente destinato a chi, di computer, se ne intende pochissimo.

Non possiamo fare a meno, però, di sottolineare che la stessa esperienza è stata conseguita grazie ai numerosi libri e riviste (tra cui la nostra) che, da qualche anno, invadono le librerie e le edicole del nostro Paese.

Ma se una tale diffusione c'è stata, ciò si è verificato grazie all'interesse di una gran quantità di utenti-acquirenti che hanno incoraggiato noi stessi a proseguire nella pubblicazione di riviste, nello sviluppo del software, nella ricerca, e successiva diffusione, di notizie ed argomenti legati al nostro meraviglioso hobby.

E se oggi, quindi, dedichiamo un intero inserto ai principianti, è proprio perchè la diffusione dell'informatica aumenti verso i livelli desiderati, per "finanziare" gli articoli più specifici che tanto sono richiesti dai lettori più esigenti.
Ed il cerchio si chiude..



## LETTERA AI GENITORI



Se hai fiducia nelle tue capacità, e se ritieni che un computer non significhi soltanto videogame, fai leggere questo breve messaggio ai tuoi genitori...

Da qualche tempo viene sempre più spesso messa in rilievo la sostanziale diversità di vedute, di atteggiamenti e di aspirazioni delle nuove generazioni.

Dalla ricerca del posto di lavoro al trascorrere del tempo libero; dalla evoluzione della società all'andamento economico del Paese; dai nuovi problemi che i giovani d'oggi si trovano ad affrontare ai terribili pericoli che è bene individuare in tempo e, soprattutto, evitare; ogni cosa, insomma, è incredibilmente diversa da ciò che si poteva immaginare qualche tempo fa, persino durante il "famoso" e discusso sessantotto.

Oggi si stenta ad individuare punti di riferimento precisi cui mirare, personaggi "positivi" da imitare, atteggiamenti critici e costruttivi da seguire.

Si tende, sempre più, a rinchiudersi nel proprio guscio, spesso sfiduciati dai miti che crollano o da eventi negativi che si vorrebbe evitare, ma che sembrano ineluttabili nonostante tutti siano ad essi contrari.

In questo incerto scenario è doveroso prestare un'attenzione più che rigorosa almeno verso un momento delicato che, prima o poi, verrà anche per i nostri figli: la ricerca di un posto di lavoro.

E' bene convincersi che, tra pochissimo tempo, gli analfabeti informatici avranno una scarsa probabilità di trovare un'occupazione soddisfacente; proprio come capitava, negli anni '50, agli analfabeti "classici".

Che i computer stiano entrando dappertutto (anche nella vostra stessa casa, non ultima) è ormai un dato di fatto tanto evidente che ignorarlo potrebbe addirittura essere controproducente.

Se quindi, cari genitori, vi accorgete che vostro figlio passa il suo tempo solo a giocare con il computer, staccate la spina e nascondete accuratamente l'oggetto infernale: di videodipendenti c'è n'è fin troppi.

Se, invece, lo vedete programmare, tentare di imparare, di evolversi e (inevitabile) imprecare per le difficoltà incontrate, fate la cortesia di incoraggiarli, di seguirli nei loro tentativi, di dar loro, insomma, quella giusta soddisfazione che cercano ora da voi e, prossimamente, dalla società con la quale avranno a che fare tramite, magari, un terminale computerizzato..

### CHE COS'E'...

Conoscete alcune definizioni fondamentali dell'informatica? Ecco un gruppo di riquadri che vi aiutano a capire facilmente e rapidamente il significato di alcuni termini di più comune uso

#### Bit, byte e nibble

Avete presente l'alfabeto? Bene, nonostante fossero disponibili solo 26 lettere, (cinque vocali e 21 consonanti, comprese X, Y, W) l'uomo è stato in grado di "inventare" decine di migliaia di vocaboli secondo le regole di centinaia di lingue e dialetti.

La stessa cosa è in grado di fare un calcolatore, pur se con qualche limitazione. Le "lettere" di cui dispone, infatti, sono soltanto due: zero (0) ed uno (1); le "parole" che può trattare, invece, sono tutte lunghe otto lettere (caso dei computer C/64, C/128, C/16 e Plus/4) mentre invece possono essere più lunghe (16 oppure 32 caratteri) nel caso di computer più moderni come l'Amiga.

Non è quindi possibile avere parole lunghe a piacimento ma, considerando il caso del C/64, la parola può esser lunga solo otto "bit"; questo è il termine adoperato nel gergo dell'informatica per indicare le "lettere" della lingua parlata dall'elaboratore.

Se, quindi, la parola (cioè il "byte") di un C/64 è lunga sempre e solo otto bit, ne consegue che, per la limitazione d'uso di soli due caratteri (0, 1) la disponibilità di 256 parole diverse tra loro.

Tale valore deriva da un calcolo molto semplice: due (cioè il numero di simboli disponibili) elevato all'ottava potenza, vale a dire al numero di "posti" accettati dal computer all'interno di una parola (8).

Sembrerebbe che un linguaggio di sole 256 parole diverse sia troppo povero per... parlare di molti argomenti.

Invece, ovviamente, non è così perchè è possibile esprimere concetti nuovi, e totalmente diversi tra loro, posizionando uguali parole in successione diversa. Ci riferiamo a qualcosa di simile all'esempio seguente: le due parole "uomo gentile" e "gentil uomo" si riferiscono a due casi decisamente diversi tra loro.

In alcuni casi è possibile considerare il byte (cioè la parola lunga otto bit) come se fosse formata da due parole più corte, di quattro bit ciascuno: a queste "mezze" parole viene attribuito il termine di nibble. Ogni nibble può rappresentare un valore compreso tra zero e 15,

che deriva dal calcolo del numero due (ancora 0 e 1) elevato al numero di posti (cioè 4).

In molti casi sarà necessario considerare un nibble anzichè l'intero byte, soprattutto lavorando con il C/64 nel campo della musica e della grafica.

#### **Grafica Hi-Res**

I computer Commodore consentono di disegnare sullo schermo con una approssimazione più che accettabile.

Se premete qualche tasto e controllate il risultato sullo schermo, vi potrete accorgere facilmente che ognuno di questi è inserito in una delle mille celle video (25 righe per 40 colonne = 1000 celle) ognuna delle quali visualizza chiaramente il carattere accendendo o spegnendo un puntino luminoso appartenente ad una "griglia" di 8 per 8 puntini (detti pixel).

Osservato ad una certa distanza, un qualsiasi messaggio sembra essere scritto con una certa uniformità, ma è sufficiente avvicinarsi allo schermo per individuare la natura puntiforme dei caratteri stessi.

Orbene è possibile fare in modo di accendere e spegnere ognuno dei singoli puntini luminosi ricorrendo a tecniche grafiche che vengono definite, brevemente, "Grafica in alta risoluzione" oppure "Grafica Hi-Res" (e addirittura solo H/R) dall'inglese "High Resolution".

A proposito, quanti sono i puntini dello schermo H/R di un C/64? Facciamo un po' di conti: le celle sono 1000; ognuna è formata da 8x8 pixel, cioè da 64 pixel. Se ne deduce che lo schermo è una enorme griglia lunga 320 ed alta 200 puntini per un totale di ben 64000 pixel; a sufficienza, insomma, per disegnare (anche a colori!).

#### Rom Ram Eprom

computer hanno, al loro interno, tanti circuiti elettronici, tra i quali figurano le cosiddette "memorie".

Queste si suddividono, principalmente, in tre tipi.

• Rom: sono i programmi di "base", tra cui,

spesso, il linguaggio Basic, che consentono al microprocessore, di lavorare correttamente. Non appena viene data tensione all'apparecchio, infatti, il microprocessore non saprebbe che cosa fare; è quindi necessario che si metta pazientemente in attesa che qualcuno batta qualche tasto in modo da capire in che direzione muoversi. Il gruppo di istruzioni che indicano il da farsi è contenuto nelle Rom che sono programmate dal fabbricante stesso.

- Eprom: a differenza delle Rom, "stampate" indelebilmente in fabbrica, questi circuiti elettronici accettano eventuali cancellazioni e riscritture, come se si trattasse di una lavagna su cui scrivere con gessetti. Per cancellare una Eprom, come pure per scriverci sopra un programma, è necessario un apparecchio particolare che va usato dopo aver estratto le stesse Eprom dal computer.
- Ram: queste memorie possono essere cancellate e programmate a volontà dallo stesso computer, o dall'utente finale, in modo totalmente automatico oppure su indicazione del programmatore. Purtroppo perdono il loro contenuto tutte le volte che viene tolta l'alimentazione elettrica ed è quindi necessario registrare dati o programmi su supporto magnetico prima di spegnere il computer.

Sulle Ram viene di solito riportato il programma che si desidera far girare e che, appunto, può cambiare a volontà; un calcolatore, sotto alcuni aspetti, è simile ad un sistema di riproduzione sonora basato su un registratore: questo è sempre lo stesso (come sempre gli stessi sono il microprocessore, le Rom oppure le Eprom); la musica cambia a seconda del nastro (= programma) inserito.

#### Diagramma di flusso

Il diagramma di flusso è la rappresentazione grafica del percorso logico che il calcolatore deve seguire per raggiungere certi risultati.

I simboli principali che si possono trovare sono due:

- rettangolo; i comandi e le istruzioni racchiusi all'interno di questa semplice figura geometrica rappresentano ordini da eseguire senza... discutere. Un rettangolo ha un solo "ingresso" (di solito in alto oppure da sinistra) ed una sola "uscita" (di solito in basso oppure a destra).
   Spesso, per evitare confusione di lettura, si usa disegnare una piccola freccia per indicare il percorso da seguire.
- rombo; presenta un solo ingresso (in alto oppure da destra o sinistra) e due uscite (meno spesso tre o più). Il percorso, quindi è diverso a seconda del risultato di una certa operazione. Il programma, giunto al rombo, si compor-



ta come un treno giunto in prossimità di uno scambio: la direzione è quella determinata dai binari che in quel momento risultano collegati tra loro. In linguaggio Basic il rombo è rappresentato dall'istruzione If...Then...Goto.

 altre figure (cerchi, ovali, eccetera) indicano particolari funzioni che il calcolatore deve svolgere a un certo puto dell'elaborazione.

Per il principiante, comunque, è più che sufficiente l'uso del rettangolo e del rombo, con cui si possono schematizzare programmi anche molto complessi.

#### I linguaggi

Poichè un calcolatore ragiona solo in termini di "uni" e di "zeri", risulta molto difficile, per l'uomo, comunicare con un computer: basta un minimo errore, come ad esempio trascrivere uno zero al posto di un uno (o viceversa) perchè il computer smetta di funzionare.

Per evitare inconvenienti del genere si ricorre a una specie di "filtro" che provvede ad accontentare l'uomo (che può esprimersi per
mezzo di semplici parole) e la macchina (poichè "traducono" tali parole nella sequenza
giusta di zeri ed uni). I principianti dovrebbero
accontentarsi, almeno nei primi tempi, di scrivere programmi in Basic perchè in caso di errore il computer lo segnala e consente, dopo
la correzione, di riprendere il lavoro senza esser costretti a ricominciare tutto daccapo.

 Il Basic è un linguaggio interprete, nel senso che, proprio come un interprete, si incarica di tradurre i vari comandi impartiti in una lingua schematica (ma... umana, cioè l'inglese) nel solo linguaggio che il microprocessore è in grado di capire: il linguaggio macchina.

- Il linguaggio macchina (l.m.), appunto, è il linguaggio tipico del micro. Non è molto difficile da capire, ma è necessaria una certa esperienza di programmazione in generale. Di solito si inizia a studiare il linguaggio macchina (ma è meglio l'Assembly) dopo aver raggiunto una certa padronanza del Basic.
- L'Assemby è un particolare linguaggio che non è così semplice ed immediato come il Basic, ma presenta minori difficoltà del linguaggio macchina "puro". Poichè i risultati ottenibili da un programma scritto in l.m. ed uno scritto in Assembly sono esattamente gli stessi, è difficile, oggigiorno, trovare qualcuno che ancora programmi in l.m.

Agli inizi dell'informatica, purtroppo, non c'erano linguaggi evoluti e sofisticati, ma l'unico linguaggio disponibile era il linguaggio macchina. Solo in seguito vennero introdotte facilitazioni per i programmatori.

Un programma I.m. (o in Assembly) è notevolmente più veloce di uno in Basic, ma è più difficle da impostare. Un programma in Basic, invece, è più lento ma può essere scritto anche da un superprincipiante e modificato con la massima facilità.

Molti altri linguaggi stanno comparendo ed affermandosi tra gli appassionati ed i professionisti del settore. Il Basic, comunque, rimane oggi il più semplice per muovere i primi passi nel mondo dei calcolatori.

#### Compatibilità

Con questo termine si intende la possibilità di far girare uno stesso programma, con gli stessi risultati, su due calcolatori di caratteristiche diverse.

Ad esempio il seguente programma...

10 Input "Base";b 20 Input "Altezza";a 30 Print "Area=" b\*a/2

...che si incarica di determinare l'area di un triangolo dopo aver fornito la base e l'altezza, è possibile digitarlo su qualunque computer, anche non Commodore, che consenta l'uso del linguaggio Basic.

Se, però, lo registriamo su nastro dopo averlo digitato su un C/64, non sarà possibile caricarlo su un C/16 nonostante il linguaggio sia praticamente lo stesso. Questo è un caso di incompatibilità di memorizzazione dal momento che i due computer utilizzano procedure di registrazione diverse.

Un C/128, invece, è in grado di "leggere" quel nastro; il C/64 ed il C/128 usano la stessa procedura. Allo stesso modo un dischetto che contenga lo stesso programma non potrà esser letto da un IBM o da un Olivetti (o viceversa) proprio per gli stessi motivi.

Un altro tipo di incompatibilità può esser dovuto al fatto che un computer non dispone di particolari comandi presenti, invece, su un altro modello.

Ad esempio un programma per C/128, che contenga l'istruzione "Sound" (in grado di e-mettere un suono), non è riconosciuto da un C/64, sprovvisto di particolari comandi sono-ri, nonostante questo computer sia in grado di riprodurre gli stessi identici effetti, pur se per mezzo di altri comandi.

Infine segnaliamo un'altra incompatibilità, dovuta ad uno stesso comando che, però, produce effetti totalmente diversi a seconda del computer su cui viene attivato. Ci riferiamo, soprattutto, ai tre comandi Peek Poke e Sys. Il primo permette di conoscere il contenuto di una locazione di memoria (byte); il secondo consente di trascrivere un qualsiasi valore (compreso tra 0 e 255) in una locazione ed il terzo (Sys) impone di attivare un programma in linguaggio macchina.

Per semplificare al massimo la spiegazione di come sia possibile una incompatibilità del genere, immaginate di essere in un punto della vostra città. Supponiamo, ora, che rispondendo ad una persona che vi abbia chiesto di raggiungere una certa via, voi rispondiate in questo modo: "prenda la prima a destra e, poi, al secondo semaforo giri a sinistra". Se la stessa informazione vi fosse rivolta quando vi trovate da tutt'altra parte della città, è molto probabile che la risposta sia totalmente diversa; e ciò, badate bene, per indicare la stessa via. Orbene due calcolatori diversi possono raggiungere gli stessi risultati pur partendo da premesse diverse: è chiaro che, però, le istruzioni da seguire saranno totalmente diverse a seconda dei casi.

Lavorando in l.m. è indispensabile modificare sempre, a seconda del calcolatore, l'indicazione delle locazioni (=indirizzi) e delle procedure (=deviazioni) da seguire.

Ecco perchè un programma che contenga istruzioni del tipo Peek, Poke e Sys possono girare solo sul modello di computer espressamente indicato all'inizio del programma Basic.

A maggior ragione un programma scritto in linguaggio macchina non può girare su computer diversi da quello per il quale è stato sviluppato.

## COMPRIAMO UN'AUTOMOBILE?

#### Un programma super-facile che aiuta a fare i conti prima di effettuare acquisti forse avventati

Come si fa a sapere in che modo un'automobile incide sul bilancio familiare? Oppure: se dispongo di qualche milione per comprare un'auto, è meglio, a parità di prezzo, un'utilitaria nuova oppure una grossa berlina usata?

Non sempre è facile determinare le cifre necessarie, nè sulle riviste specializzate compaiono sempre dei termini di paragone affidabili. Ecco quindi che il vostro piccolo computer vi aiuta attraverso i risultati del programma Basic pubblicato in queste pagine.

#### La teoria di calcolo

Si potrebbe partire da molte premesse, ma ne è stata seguita, per ovvi motivi, una molto semplice ed efficace, pur se limitata.

Si suppone di effettuare un paragone tra il conto in banca di due persone di cui la prima, disponendo della stessa cifra della seconda, decide di acquistare un'auto; la seconda, invece, preferisce, lasciare la somma in banca.

Dopo un certo tempo, supponiamo tre anni, la prima disporrà di una somma pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di realizzo (in seguito alla vendita della stessa vettura, usata) ma avrà perso, rispetto alla seconda persona, anche le cifre relative agli interessi che avrebbe maturato se avesse lasciato la cifra in banca.

In effetti il programma dovrebbe calcolare anche gli interessi "mancati" dovuti alle cifre destinate al bollo di circolazione, assicurazione, carburante e così via.

#### Come gira il programma

Dopo aver digitato con cura il programma, averlo registrato su supporto magnetico, ed aver impartito il Run (seguito dalla pressione del tasto Return) comparirà la domanda "Prezzo di acquisto vettura?" alla quale risponderete digitando la cifra corrispondente al prezzo della vettura, chiavi in mano. Supponiamo che rispondiate con 13000000. Subito dopo verrà chiesto il numero di anni che ritenete che trascorfano prima di rivendere la vettura stessa (esempio: 3). Alla domanda "Valore residuo?" dovrete indicare la cifra (netta) che ritenete sia possibile ricavare al

momento della rivendita; per provare che tutto funzioni a dovere, rispondete digitando: 7000000.

Ora rispondete battendo il numero 9 alla domanda sull'interesse (indicato in percentuale annuale) che, otterreste nel caso decidiate di non acquistare la vettura considerata. Il 9%, infatti, è l'interesse percentuale che, presumibilmente, potreste ottenere, negli anni a venire, ipotizzando investimenti "tranquilli" (BOT, CCT, libretti di risparmio e così via).

Per rispondere con una certa precisione alla domanda successiva "Assicurazione?" (che si riferisce alla cifra annua media da pagare nel periodo considerato, 3 anni, sia per la RC che per incendio e furto) tenete presente che per incendio e furto la somma annua si aggira, a seconda della società assicuratrice, tra le 23000 e le 30000 lire per milione assicurato. Per assicurare 13000000, quindi, occorreranno: 13x25000= 325000 nell'ipotesi che costi "solo" 25000 lire per milione e che decidiate di assicurarla sempre per la stessa somma.

Per ciò che riguarda la parte RC, invece, vi consigliamo di informarvi presso una sede di un'assicurazione. Tenete presente che la somma da pagare cambia paurosamente a seconda della cilindrata dell'auto.

Per provare il programma, comunque, digitate 650000 in risposta alla domanda sull'assicurazione.

Per il bollo di circolazione (o meglio: tassa di proprietà) la ricerca della somma da sborsare è di più agevole identificazione: basta telefonare all'ACI. Supponiamo che la nostra ipotetica auto richieda una tassa di L.49000. Alle domande "Manutenzione?" e "Riparazioni?" rispondete, ad ognuna, con la cifra 150000; se la macchina è nuova, come abbiamo ipotizzato, non dovrebbe costare, per ognuno dei tre anni, più di 300000 lire tra riparazioni, tagliandi e manutenzione ordinaria. In questa, se lo desiderate, potrete anche inserire l'eventuale spesa per l'affitto del garage.

Immaginiamo, ora, di percorrere, ogni anno, 15000 chilometri e di battere questa cifra alla domanda "Chilometri?"; analogamente rispondiamo con 1300 alla domanda sul prezzo del carburante. Un consumo onesto per un'auto delle caratteristiche indicate dovrebbe aggirarsi sui 9 litri per 100 chilometri ed è proprio ciò che risponderemo alla domanda specifica.

A questo punto compariranno, in reverse (scuro su chiaro) tre dati che rappresentano l'elaborazione del programma.

Costo per Km: 402.163933 Costo per anno: 6032459 Costo per mese: 502704.917

Ciò significa che l'auto vi costerà oltre mezzo milione al mese; naturalmente considerando le semplificazioni indicate in precedenza.

Non appena compare il risultato vedrete che il cursore si posiziona in alto, in corrispondenza della prima domanda. Potrete, a questo punto, modificare una, o più, risposte; se una delle precedenti è ancora valida potrete limitarvi a premere il tasto Return in corrispondenza della domanda stessa.

Ad esempio potete determinare il costo mensile che dovrete sopportare nel caso l'automobile vi venga regalata. In questo caso, quindi, dovrete rispondere con "O" alla domanda sul prezzo di acquisto e lasciare inalterati tutti gli altri dati; dopo tre anni, infatti, potrete egualmente vendere l'auto ed intascare il denaro. Se, però, dovrete restituire la cifra incassata dalla rivendita (perchè, magari, dovrà servire per acquistare l'auto al fratello più piccolo), dovrete battere ancora "0" alla domanda relativa al valore residuo.

Nel primo caso la stesa auto vi costerà, di media, poco più di 35000 lire al mese; nel secondo, invece, quasi 230000 lire.

Naturalmente vi potrete divertire a modificare qualsiasi risposta ed ottenere i risultati che cambieranno di conseguenza.

#### Come funziona

C'è da notare, anzitutto, che il programma è molto più breve di quanto non appaia. Non sarà necessario, anzitutto, digitare le righe 100, 110, 120, 130 perchè rappresentano solo informazioni per l'utente (REM) e, come tali, non intervengono nell'elaborazione. Analogamente non sarà necessario digitare la seconda parte delle righe numerate che contengono, appunto, istruzioni REM.

Sarà sufficiente limitarsi a digitare i comandi presenti fino al carattere di doppio punto (:) presente prima dell'istruzione REM e premere, ovviamente, il tasto Return dopo aver digitato ciascuna riga.

Il comando più frequente è "Input" che, interrompendo l'elaborazione in corso, consen-



nel digitare gli apici, cioè le virgolette (") ed il carattere di punto e virgola (;) dove necessario.

La formula che compare nella riga 250 (tranne la differenza "-V") è relativa alla determinazione dell'interesse composto. Nella riga 340, invece, è contenuta la relazione matematica usata nell'elaborazione. Chi lo desiderasse potrà modificarla o sostituirla con altre che ritenga più idonee.

Il "Goto 190" (che rimanda alla riga 190) consente, come è intuibile, un nuovo ricalcolo.

#### Compatibilità

Così come è pubblicato, il programma gira allo stesso modo sul C/64, C/128, C/16 e Plus/4 (per il Vic 20 è necessario abbreviare i messaggi compresi tra virgolette).

Anche sull'Amiga è possibile riportare lo stesso programma, ma è necessario non digitare tutte le righe da 140 a 190 (incluse) perchè i caratteri speciali Chr\$(18), Chr\$(147) e Chr\$(19) hanno diverso significato. Sempre con Amiga è necessario modificare il Goto 190 (di riga 380) in Goto 200.

In effetti l'Amiga non richiede la numerazione delle linee, ma le accetta egualmente. Chi vuole, però, può ridurre ulteriormente il listato.

#### In caso di pericolo

Il programma segnala un errore di divisione per zero se alla domanda "Chilometri?" si risponde con un valore nullo, Altri errori possono verificarsi nel caso di valori troppo grandi o impossibili. In questi casi cancellate lo schermo (Shift e Clr/Home) e battete nuovamente Run.

Per "uscire" dal programma è necessario premere Run/Stop e Restore o seguire i consigli riportati in uno dei riquadri del presente inserto.



- 100 REM DETERMINAZIONE DEL COSTO CHILOMETRICO, ANNUALE E MENSILE
- 110 REM DI UN'AUTOVETTURA
- 120 REM PROGRAMMA BASIC VALIDO PER QUALSIASI COMPUTER COMMODORE
- 130 :
- 140 CS=CHRS(18): REM CARATTERE SPECIALE DI REVERSE
- 150 FOR I=1 TO 20:X\$=X\$+CHR\$(32):NEXT:REM CREA STRINGA DI SPAZI VUOTI
- 160 FOR I=1TO20:YS=YS+CHRS(157):NEXT:REM STRINGA DI RITORNO À SINISTRA
- 170 ZS=XS+YS: REM FUSIONE DI DUE STRINGHE FRA LORO
- 180 PRINT CHR\$(147): REM CANCELLA VIDEO (CARATTERE SPECIALE)
- 190 PRINT CHR\$(19): REM POSIZIONA IL CURSORE IN ALTO A SINISTRA
- 200 INPUT"PREZZO ACQUISTO VETTURA"; P: REM CHIEDE CIFRA DA SPENDERE
- 210 INPUT"N.ANNI"; T: REM PERIODO DI TEMPO IN CUI SI USERA' LA VETTURA
- 220 T=INT(T): REM ACCETTA SOLO NUMERO INTERO DI ANNI
- 230 INPUT"VALORE RESIDUO "; V: REM VALORE DELL'USATO AL TERMINE ANNI
- 240 INPUT"INTERESSE"; I: REM INTERESSE PRATICATO DA INVESTIMENTO ALTERN.
- 250 X=P\*(1+I/100) TT-U: REM INTERESSE COMPOSTO
- 260 INPUT"ASSICURAZIONE"; A: REM CIFRA ANNUALE PER ASSICUR. VETTURA
- 270 INPUT"BOLLO ANNUO"; B: REM CIFRA ANNUALE PER BOLLO CIRCOLAZIONE
- 280 INPUT"MANUTENZIONE"; M: REM CIFRA MEDIA ANNUA IPOTIZZABILE
- 290 INPUT"RIPARAZIONI"; R: REM CIFRA MEDIA ANNUA IPOTIZZABILE
- 300 INPUT"CHILOMETRI"; K: REM PERCORRENZA MEDIA ANNUALE
- 310 INPUT"PREZZO CARBURANTE"; L: REM PREZZO PER LITRO DEL CARBURANTE
- 320 INPUT"LITRI PER 100 KM"; C: REM CONSUMO MEDIO IN LITRI PER 100 KM 330 :
- 340 Y=(((X/T)+(A+B+M+R))/K)+(L\*C/100): REM FORMULA SUGGERITA
- 350 PRINT; CS; "COSTO PER KM: "ZS; Y: REM VISUALIZZA COSTO CHILOMETRICO
- 360 PRINT; C\$; "COSTO PER ANNO"Z\$; Y\*K: REM VISUALIZZA COSTO TOTALE
- 370 PRINT; C\$; "COSTO PER MESE" Z\$; Y\*K/12: REM VISUALIZZA COSTO MENSILE
- 380 GOTO 190: REM RIPETE IL CICLO

# MACCHIE DI COLORE IN UN INTERNO

Un programma molto breve che genera, sullo schermo, una varietà infinita di figure

Una manciata di righe Basic è più che sufficiente per realizzare un'elaborazione molto divertente che riproduce le immagini visibili nei caleidoscopi dei tempi antichi.

Vi consigliamo di digitare il listato (che gira solo sui computer C/64, C/16, Plus/4 e C/128) prestando la massima attenzione a non commettere nemmeno un errore. Si ricorre, infatti, a numerose istruzioni del tipo "Poke" che dovrebbero agire solo sull'area dello schermo. Se, invece, agissero in altre zone della memoria, il computer rischierebbe di "impiantarsi" e sarebbe necessario spegnerlo.

L'istruzione Poke, infatti, consente di trascrivere un qualsiasi valore compreso tra 0 e 255 in una qualsiasi locazione di memoria. Molte di queste ultime, tuttavia, devono essere gestite solo dal computer che le prende come punto di riferimento per effettuare le sue elaborazioni. E' facile intuire che se, per errore, alterate tali punti di riferimento, i calcolatore perde là... bussola e le conseguenze non sono

immaginabili.

#### Come funziona il programma

Per farlo girare è sufficiente digitare Run e rispondere alla domanda sul computer usato premendo i tasti "A" oppure "B"; subito dopo appariranno sullo schermo le immagini simmetriche in continuo cambiamento.

Gli otto valori numerici che sono presenti nella riga contenente i Data rappresentano i caratteri speciali relativi ad altrettanti caratteri semigrafici

semigrafici.

Il programma, infatti, provvede a determinare, secondo opportuni calcoli, il carattere semigrafico da "depositare", simmetricamente, in quattro delle 1000 celle video mediante il comando Poke.

Si noti che i grafici che ne vengon fuori non sono del tutto casuali: manca, infatti, l'istruzione RND che, come è noto, genera valori random.

Premendo un tasto durante la visualizzazione ricompare la domanda iniziale relativa all'indicazione del computer adoperato.

#### Compatibilità

Questo listato è utilissimo per chiarire ulteriormente il concetto di compatibilità.

La cosiddetta mappa video dei computer C/64 e C/128 è del tutto diversa da quella del C/16 e del Plus/4. Nei primi due computer, infatti, la zona dei 1000 byte è sistemata dalla locazione 1024 alla 2023; nel C/16 e Plus/4, invece, da 3072 a 4071. A parte questa differenza, tuttavia, il programma segue una logica rigorosamente eguale per i due tipi di computer.





E' quindi sufficiente "comunicare" il cosiddetto indirizzo della prima cella video affinchè il computer si regoli automaticamente di conseguenza.

La incompatibilità con l'Amiga, invece, è totale: non solo perchè questo computer ha una gestione della grafica totalmente diversa, ma anche perchè non possiede caratteri semigrafici associati a valori speciali di Chr\$.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un programma parzialmente compatibile, benchè dotato di una certa logica; universale", pur se solo da un punto di vista strettamente matematico.



Per approfondire il funzionamento del programma, o per apportare variazioni, vi consigliamo di leggere il libretto di istruzioni del computer per ciò che riguarda l'istruzione For...Next e Read...Data.



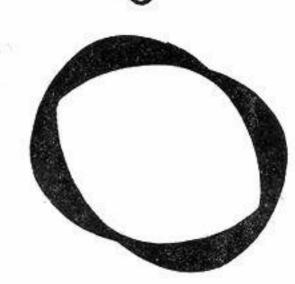



100 REM SIMULATORE DI UN CALEIDOSCOPIO 105 REM PROGRAMMA IDONEO PER I PRINCIPIANTI 106 REM VALIDO PER C/16, C/64, PLUS/4, C/128 110 : 120 PRINT CHR\$(147); : REM CARATTERE-CANCELLA SCHERMO 130 PRINT"A: C/16 OPPURE PLUS/4" 140 PRINT"B: C/64 OPPURE C/128" 150 GET AS: IF AS="" THEN 150: REM ATTESA PRESSIONE TASTO 160 IF AS="A" THEN GOTO 200 170 PRINT CHR\$(147)" ATTENDERE ..." 180 POKE 53281,0:POKE 53280,0:REM COLORE BORDO E FONDO C/64 190 FOR I=55296 TO 56295: POKE I,1: NEXT: REM VECCHI C/64 200 PRINT CHR\$(147);:FOR I=0 TO 7:READ CL(I):NEXT 210 N1=1024: IF AS="A" THEN N1=3072: REM SELEZIONA C/64 C/16 220 N2=40: N3=.625: N4=39.9999: REM 40 COLONNE 230 FOR W=3 TO 50:FOR I=1 TO 19:FOR J=0 TO 19 240 K=I+J: C=CL((J\*3/(I+3)+I\*W/12)AND7) 250 Y1=N1+N2\*INT(N3\*I): Y2=N1+N2\*INT(N3\*K) 260 Y3=N1+N2\*INT(N3\*(N4-I)) 270 Y4=N1+N2\*INT(N3\*(N4-K)) 280 POKE I+Y2, C: POKE K+Y1, C: POKE N2-I+Y4, C: REM POKE DI SCHERMO 290 POKE N2-K+Y3, C: POKE K+Y3, C: POKE N2-I+Y2, C 300 POKE I+Y4, C: POKE N2-K+Y1, C 310 GET YS: IF YS<>"" THEN RUN: REM SE TASTO PREMUTO, RIPARTE 320 NEXT J: IF AS="B"THENPOKE53280, UU: UU=UU+1: IFUU=256THENUU=0

#### Come registrare

Una delle operazioni che seguirete con maggior frequenza è quella di memorizzare su nastro (o disco) i programmi che con tanta cura avete digitato.

350 DATA 160,127,102,64,91,93,58,32:REM CARATT.SEMIGRAFICI

Non dimenticate, infatti, che se spegnete il computer verrà persa qualsiasi informazione contenuta al suo interno (tra cui il programma) e non sarà più possibile "recuperarla"!

Per registrare un programma Basic, come uno di quelli pubblicati in queste pagine, dovete scegliere un nome qualsiasi (la cui lunghezza non superi i 16 caratteri) e digitare il seguente comando...

Save "Nome"

...se avete il registratore, e...

Save "Nome",8

...se avete il disco. Non dimenticate, ovviamente, di premere il tasto Return dopo aver digitato il comando.

Chi possiede il registratore vedrà apparire il messaggio...

Press Record & Play on tape

...che serve per ricordare di premere contemporaneamente i tasti del registratore citati, proprio come se si volesse registrare un motivo musicale.

Ai curiosi diremo che il termine "Save" significa, in inglese, "salva", cioè "memorizza".

330 NEXT I

340 NEXT W: GOTO 230

Pochi sanno (benchè il libretto di istruzioni del drive sia molto chiaro in proposito) che un disco appena acquistato non può essere immediatamente usato. E' necessario, infatti, "formattarlo".

Questo termine, che deriva dall'inglese "to format" (dar forma ad un oggetto), indica quell'operazione, appunto, che è necessario effettuare per fare in modo che il dischetto assuma una fisionomia tale che il computer lo "riconosca".

Un dischetto vergine, infatti, è simile ad un immenso foglio bianco; l'operazione di formattazione consente di tracciare centinaia di invisibili linee che hanno il compito di guidare il computer nella fase di deposito (registrazione) dei dati.

Un disco formattato, insomma, assomiglialad un quaderno a quadretti suddiviso in tanti fogli (blocchi) ognuno dei quali è suddiviso a sua volta in varie righe (settori) ciscuno dei quali contiene numerosi spazi (quadretti); in questi ultimi, secondo un criterio molto logico, rigoroso e fortunatamente automatico, il computer alloca (cioè deposita, memorizza) i programmi ed i dati che il computer gli invia.

Per formattare un disco il comando è il seguente:

Open 15.8.15,"n:Nome.id"

in cui "nome" è un nome qualunque, lungo al massimo 16 caratteri; ID, invece, è una coppia di caratteri alfanumerici che è bene che siano diversi da disco a disco.

Consiglio

Accertatevi che il disco sia realmente vergine, oppure che non contenga dati o programmi importanti: l'operazione di formattazione distrugge irrimediabilmente qualsiasi informazione dovesse trovarsi sul dischetto.

Leggete il libretto di istruzioni del vostro drive: è molto chiaro e ben fatto e merita sicuramente la vostra attenzione.





Se lampeggia la spia del drive

Il primo disco

Momenti di panico si verificano quando vedete lampeggiare la spia rossa del disk drive. In effetti questa situazione capita quando l'operazione richiesta non è condotta a buon fine.

Ci riferiamo, ovviamente, al caso in cui trattiate programmi che voi stessi avete digitato e che volete registrare o caricare per l'utilizzo. Ecco alcune cause che possono indurre la spia rossa a lampeggiare durante le operazioni di registrazione:

- lo sportello del drive non è chiuso correttamente oppure il disco non è stato bene inserito.
- State cercando di registrare un programma avendo assegnato un nome che è già presente sul discnetto.
- Avete assegnato un nome contenente alcuni caratteri semigrafici.
- Il dischetto non risulta formattato.
- Il dischetto non contiene più spazio per ospitare il programma che state tentando di registrare.
- Tentate di verificare un programma che non esiste sul disco oppure che ha nome diverso.

Se, invece, state tentando di caricare un programma, alcuni motivi per cui lampeggia il led possono essere i seguenti:

- tentate di caricare un programma che non esiste o che ha nome diverso.
- Avete dimenticato di indicare il nome del programma.
- Tentate di caricare un file sequenziale e, comunque, non un programma.

```
100 REM CALCOLATRICE CON MEMORIA
110 REM PROGRAMMA IN BASIC PER PRINCIPIANTI
120 REM ADATTO PER QUALSIASI COMPUTER COMMODORE
130 :
140 PRINT CHR$(147); : XØ$="+-*/M": L=LEN(XØ$)
150 FOR I=1 TO 20: X1$=X1$ + CHR$(32): NEXT
160 FOR I=1 TO 20: X2$=X2$ + CHR$(157): NEXT
170 \times 3\$ = \times 1\$ + \times 2\$
180 PRINT CHR$(19);: PRINT"----"; X3$;
190 IF X3<0 THEN PRINT CHR$(32);
200 PRINT X3
210 PRINT CHR$(19);: INPUT"PRIMO VALORE"; X$: X1=VAL(X$)
220 IF XS="M" THEN X1=M
230 X0=0: PRINT"SIMBOLO (+ - * / M C)";: GOSUB 360
240 IF AS="M" THEN GOSUB 330: GOTO 180
250 PRINT: INPUT"SECONDO VALORE"; XS: X2=VAL(XS)
260 IF XS="M" THEN X2=M
270 IF AS="*" THEN PRINT "PRODOTTO = "X35;:X3=X1*X2
280 IF A$="+" THEN PRINT "SOMMA = "X3$;:X3=X1+X2
290 IF AS="-" THEN PRINT "DIFFEREN = "X35; : X3=X1-X2
300 IF AS="/" AND X2<>0 THENPRINT"QUOZIENT = "X35;:X3=X1/X2
310 IF As="/" AND X2=0 THEN PRINTCHR$(145)CHR$(145);:GDTO250
320 PRINT X3: GOTO 180
330 PRINT CHR$(19): PRINT: PRINT: PRINT: PRINT
340 PRINT "MEMORIA = "; X3$; X1: M=X1: RETURN
350 GOTO 180
360 GET AS: IF AS="" THEN GOSUB 420
370 IF US<>"" AND AS=CHRS(13) THEN AS=US: GOTO 410
380 IF AS="C" THEN RUN
390 FOR I=1 TO L: IF MID$(X0$, I, 1)=A$ THEN X0=1
400 NEXT: IF X0=0 THEN 360
410 PRINT AS: US-AS: RETURN
420 PRINT CHR$(18) CHR$(32) CHR$(146);
430 FOR J=1 TO 10: NEXT: PRINTCHR$(157)CHR$(32)CHR$(157);:RETURN
440 END
```







#### Attenti a quei due caratteri

Moltissimi principianti commettono un errore banalissimo che, però, è giudicato molto grave dal calcolatore.

La vocale alfabetica "O" è totalmente diversa dal numero zero "O"; per noi i due simboli sono del tutto simili ed interscambiabili, tanto è vero che molte (vecchie) macchine da scrivere hanno un solo tasto che viene premuto in entrambi i casi.

Se, quindi, il computer sembra ostinarsi nel segnalare un Syntax Error (o altri tipi di errore) provvedete a verificare di aver digitato la "O" quando era richiesta una vocale ed il numero "O" quando era, invece, richiesto lo zero.

# LA VOCE DEL COMPUTER

#### Come gestire il circuito sonoro del C/64 'per programmarlo nei propri listati



Questo programma rappresenta, tra l'altro, un esempio di totale incompatibilità tra computer diversi tra loro.

Gira, infatti, solo sul C/64 e non è possibile adattarlo ad altri computer nemmeno ricorrendo a sostanziali modifiche.

Il circuito integrato SID, presente solo nel C/64 e nel C/128, è totalmente diverso dai circuiti elettronici presenti nel C/16, Vic 20 e Amiga.

Consigliamo, per evitare di ripetere concetti già descritti altrove, di leggere con attenzione il libretto di istruzioni del C/64 e di continuare la lettura delle presenti note che integrano le notizie, eccessivamente stringate, riportate sul manuale Commodore a proposito della programmazione sonora.

#### I parametri del Sid

Precisiamo subito che con Attack, Decay, Sustain e Release (ADSR) si intende riferirsi ai quattro parametri fondamentali che caratterizzano qualunque suono.

E' bene anche fare alcune precisazioni per spiegare alcuni modi di funzionamento che possono apparire anomali ma che tali non sono se si tiene conto di alcune considerazioni di base.

- Il massimo volume sonoro impostabile (mediante Poke 54296,X) è preso come riferimento per l'elaborazione sonora: in nessun caso è possibile ottenere un suono più intenso se non modificando il contenuto di questa locazione.
- Per Attack si intende il TEMPO che il circuito elettronico impiega per emettere una nota musicale partendo dal volume minimo (cioè nullo) a quello massimo indicato dalla locazione del volume.
- Per Decay si intende, ancora, il TEMPO che il Sid impiega per passare dal volume massimo raggiunto grazie ad Attack al volume massimo indicato non più dalla locazione del volume, ma dal valore indicato dal Sustain.

 Per Sustain si intende il VOLUME sonoro al quale la nota musicale impostata persiste finchè non viene annullato il contenuto della locazione relativa alla forma d'onda.

 Per Release si intende il TEMPO che il livello sonoro impiega per passare dal livello del Sustain a quello nullo.

Da quanto detto risultano alcune interessanti conseguenze, di cui elenchiamo alcune considerazioni spesso legate tra loro:

- L'attack si attua solo se la locazione della forma d'onda è mantenuta non nulla per tutto il tempo necessario alla "salita" del volume. Se si annulla prima del tempo dovuto si rischia di non far emettere alcun suono.
- Il Decay si attua solo se il suo valore è maggiore di quello del Sustain, altrimenti non si realizza.
- Il suono prosegue all'infinito finchè non viene azzerata la locazione della forma d'onda.
- Il Release si manifesta solo a partire dal momento in cui la locazione della forma d'onda viene posta a zero.
- E' inutile programmare un Attack ed un Release troppo lunghi in confronto al tempo in cui la locazione della forma d'onda viene mantenuta diversa da zero.
- E' inutile impostare un valore di Decay minore di quello del Sustain.
- Il valore di Dacay deve sempre esser maggiore di quello del Sustain.
- Il valore dell'Attack deve sempre esser maggiore di quello del Sustain.
- E' necessario che trascorra per intero il tempo di salita (Attack) e discesa (Decay) prima di azzerare la forma d'onda,
- Nel programmare un suono è necessario impostare dapprima il volume; poi l'Attack/Decay; quindi il Sustain/Release; quindi la nota musicale (nella forma alto-basso) ed infine la forma d'onda.

Per consentire l'attuazione del Release, dovrà esser posto a zero il byte che interessa la forma d'onda dopo che il tempo richiesto per Attack e Decay è trascorso per intero.





```
100 REM GESTIONE DI UN SUONO CON IL COMMODORE 64
110 REM (FUNZIONA ANCHE CON IL C/128 IN MODO 128)
115 :
120 V=54272: US=CHR$(145): RS=CHR$(18): PRINT CHR$(147)
130 PRINT CHR$(19);: INPUT "VOLUME (1/15)"; VL
140 POKE 54296, VL: REM VOLUME
150 INPUT "ATTACK (0/15)"; AT: IF AT<0 OR AT>15 THEN PRINT US; : GOTO150
160 AT=AT*16: REM ATTACK (NIBBLE ALTO)
170 INPUT"DECAY (0/15)"; DC: IF DC<0 OR DC>15 THEN PRINT US; : GOTO 170
180 POKE U+5, AT+DC : REM DECAY (NIBBLE BASSO)
190 INPUT"SUSTAIN(0/15)"; SU: IF SU<0 OR SU>15 THEN PRINT US; :GOTO 190
200 SU=SU*16: REM SUSTAIN (NIBBLE ALTO)
210 INPUT "RELEASE(0/15)"; RL: IF RL<0 OR RL>15 THEN PRINT US; : GOTO 210
220 POKE V+6, SU+RL: REM RELEASE (NIBBLE BASSO)
230 POKE U,65: REM NOTA (PARTE BASSA - LOW)
240 POKE V+1,45: REM NOTA (PARTE ALTA - HIGH)
250 POKE V+4, 33: REM ATTIVA VOCE (ONDA SINUSOIDALE. BIT 0-1)
260 PRINT RS "PREMI UN TASTO" : REM MESSAGGIO
270 GETA $: IF AS="" THEN 270
                            ": REM 14 SPAZI BIANCHI
280 PRINT US "
290 POKE V+4,32: REM DISATTIVA VOCE (BIT 0 POSTO A ZERO)
300 GOTO 130: REM RIPETE IL CICLO
```

### Quando scompare il cursore

Spesso puà capitare di veder "scomparire" il cursore, vale a dire quel quadratino che vedete lampeggiare sul video.

Ciò è del tutto normale se usate programmi che avete già acquistato su supporto magnetico (nastro o disco): al loro interno, infatti, vi sono comandi speciali che, per vari motivi, impediscono il normale funzionamento del computer per fare in modo che l'utilizzatore, per distrazione, prema qualche tasto sbagliato.

Se, invece, il cursore scompare durante il funzionamento di un programma che avete digitato, il motivo può esser dovuto a varie cause.

Senza entrare nei dettagli, vi consigliamo di effettuare i seguenti tentativi:

- premete il tasto Run/Stop dopo esservi accertati che il tasto Shift Lock sia rilasciato (cioè posizionato in alto, allineato con gli atri tasti e non premuto). Dovrebbe comparire il messaggio "Break in...", seguito da un numero, ed il cursore lampeggiante.
- Tenendo premuto il tasto Run/Stop date un colpo deciso sul tasto Restore; lo schermo dovrebbe cancellarsi ed apparire la parola "Ready.".

Se il cursore non ricompare in nessuno dei due casi, il motivo è da ricercarsi nel fatto che non avete seguito i consigli allegati al programma che avete digitato; non resta che spegnere e riaccendere il computer, sperando di non commettere nuovi errori...

### Plus/4 e Commodore 16

Se possedete uno di questi due computer vi accorgerete che non è presente il tasto Restore.

Come fare, quindi, per far riapparire il cursore che sembra essersi perso?

- premete il tasto Run/Stop.
- Mentre temete premuto Run/Stop (non rilasciatelo, per carità!) premete il tasto Reset per un istante, rilasciatelo e continuate a tener premuto Run/Stop.
- A questo punto compare sullo schermo uno strano messaggio. Non preoccupatevi nè cercate di capirci qualcosa, ma rilasciate il tasto Run/Stop.
- Battete il fasto "X" e premete il tasto Return.

A questo punto avete "recuperato" il programma Basic che avevate in memoria: potete listarlo (List) registrarlo (Save) modificarlo e così via.

Anche queste informazioni sono riportate nel chiaro manuale allegato al computer, che consigliamo vivamente di leggere.

# DUE PIU DUE A VOLTE FA QUATTRO

### Utilizziamo il computer per simulare le funzioni di una semplice calcolatrice

Tutti voi, certamente, possedete una calcolatrice tascabile e la proposta di trascrivere il listato di queste pagine potrà farvi sorridere.

Noi vi consigliamo, tuttavia, di digitarlo perchè contiene numerose istruzioni che, opportunamente comprese, si presteranno per apportare miglioramenti di facile applicazione.

#### Come gira il programma

Non appena digitate Run (e premete il tasto Return) compare la domanda "Primo valore?" seguito dal numero "O" sul quale lampeggia il cursore.

In questo modo viene simulata l'accensione della calcolatrice che, come è noto, visualizza il valore nullo. La differenza consiste nel fatto che il computer può far apparire un messaggio alfanumerco, al contrario di una comune calcolatrice tascabile.

Dovrete, ovviamente, digitare un numero qualunque (intero o decimale, positivo o negativo) e premere il tasto Return.

Supponiamo di battere 97.

Subito dopo compare il breve messaggio "Simbolo + -\*/M C" ed il cursore lampeggerà ad una frequenza maggiore del solito. Vi accorgerete che il computer non riconoscerà la pressone di altri tasti diversi da quelli indicati tra parentesi. Supponendo di voler effettuare una somma, premete il tasto più (+) che verrà subito visualizzato nel punto in cui lampeggiava il cursore e, a distanza di due righe, comparirà un nuovo messaggio "Secondo valore?".

Dovrete, ovviamente, digitare il secondo addendo (supponiamo: 13) e premere Return.

Il messaggio "Somma = 110" confermerà il risultato voluto ed il cursore lampeggerà immediatamente sul primo rigo in alto, in attesa di accettare un nuovo valore da elaborare.

Si noti che, proprio come in una calcolatrice tascabile, il primo valore è stato sostituito dall'ultimo risultato ottenuto.

Se, ad esempio, premete il tasto Return senza interruzione, vi accorgerete che il secondo valore viene sempre sommato al risultato, simulando l'impostazione di una costante. Se, poi, quando compare la domanda relativa al simbolo, premete il tasto "M" (memoria), noterete che il primo valore verrà immagazzinato in una riga apposita mentre il cursore tornerà automaticamente in corrispondenza del primo valore.

Invece di battere il valore memorizzato, quindi, sarà possibile digitare "M" quando viene richiesto il primo, oppure il secondo valore provvedendo, prima di premere il tasto Return, a cancellare le altre cifre eventualmente presenti sul rigo.

La pressione del tasto "C" consente di far ripartire il programma dall'inizio.

#### Accorgimenti particolari

Il breve programma si presta per uno studio più attento; in particolare si suggerisce di studiare la simulazione del lampeggio del cursore e il rifiuto di accettare una divisione per zero (righe 300, 310). La gestione del tasto "M" merita anch'essa una particolare attenzione.

#### Compatibilità

Il programma gira allo stesso modo sui computer C/64, C/16, C/128 e Plus/4.

Su Amiga è necessario apportare qualche modifica che va oltre la semplice eliminazione dei caratteri speciali.



#### Registrazione difficile?

Possono capitare varie circostanze in cui il salvataggio dei programmi non sembra andare in porto; vediamo di esaminare i casi che possono presentarsi.

#### Registratore

Chi possiede questa economica periferica può commettere imperdonabili errori, soprattutto nei primi tempi di utilizzo.

L'errore più comune è quello di non posizionare il nastro in corrispondenza di una zona "libera". Se per distrazione, infatti, premete i tasti Record e Play quando il nastro è posizionato in corrispondenza di un programma registrato in precedenza, questo, come terribile conseguenza, verrà cancellato e sostituito da quello nuovo.

Mentre però, nel caso di brani musicali tale distrazione consente di ascoltare in parte il brano vecchio (se non è stato, ovviamente, completamente cancellato da quello nuovo) nel caso di programmi questi non possono più esser "letti" anche se sono stati cancellati in piccola parte.

#### Consiglio

Usate, quindi, molte cassette di breve durata (su cui registrare un solo programma per lato) anzichè una C-60 per memorizzare molti programmi. Forse spenderete qualche lira in più, ma sarà molto più semplice, in seguito, rintracciare e caricare il programma che desiderate.



#### Se non riuscite a caricare

Può capitare che, dopo una registrazione, non riusciate più a caricare un programma. Ciò può capitare, soprattutto usando un registratore, a causa di eventuali difetti del nastro oppure ad altre cause non sempre facilmente individuabili. Purtroppo è molto difficile recuperare un programma che il calcolatore non riesce a leggere; fondamentale, in questi casi, è la... prevenzione.

Per evitare spiacevoli sorprese è sempre bene, quindi, verificare il programma subito dopo la fase di salvataggio. Ciò si effettua mediante il semplice comando...

#### Verify

..se usate il registratore (da digitare dopo aver riavvolto il nastro in corrispondenza dell'inizio); se invece avete il drive sarà necessario battere un comando un po' più lungo:

#### Verify "\*".8

In entrambi i casi, ovviamente, non dimenticate di premere il tasto Return.

Non dimenticate di verificare, durante la registrazione, se effettivamente il programma è stato registrato per intero; in prossimità della fine del nastro, infatti, il registratore si ferma automaticamente interrompendo la registrazione: il computer, però, non si accorge che il nastro è finito ed emette il messaggio "OK" anche se, in realtà, il programma non è stato riportato su nastro.



# SOTTO IL VESTITO, TUTTO

Provate a sollevare il coperchio di Amiga e sforzatevi di immaginare il fermento provocato da milioni di bit che viaggiano lungo i suoi circuiti alla velocità della luce...

di Luigi Callegari

Molti possessori di home computer si chiedono spesso quali siano le effettive differenze, ad esempio, tra un C/64, un Olivetti Prodest ed altri personal computer come Amiga oppure Atari ST.

Apparentemente, infatti, sembra che molte delle cose che fanno i computer più moderni e costosi, siano riproducibili anche da quelli delle vecchie generazioni.

In realtà il motivo fondamentale della differenza di prezzo consiste quasi esclusivamente nelle caratteristiche hardware delle macchine prese in esame. Se è vero che la potenzialità di un computer è data, in teoria, dall'hardware ed, in pratica, dal software, gli elaboratori dotati di circuiti più moderni, sofisticati e costosi prima o poi sono destinati a surclassare i "fratellini" più vecchi non appena si incomincerà a sfruttare la loro potenza.

Amiga, in particolare, è senza dubbio un computer molto sofisticato, ed uno dei più evoluti nella fascia di prezzo cui appartiene. Il problema è che sfruttare a fondo un computer richiede tempo: si pensi che macchine "semplici" come il C/64 e lo Spectrum Sinclair hanno impegnato, per quasi un quinquennio, centinaia di programmatori professionisti (e non) per essere "spremute" come si deve (confrontare il software più recente con quello vecchio), pur essendo incomparabilmente meno sofisticate e potenti di un Amiga.

Ciò significa, e lo diciamo con una punta di amarezza, che probabilmente i nostri Amiga saranno sostituiti da "fratelli" ancora più potenti e convenienti prima che siano state sfruttate appieno le loro enormi potenzialità; ma questo è il destino di un qualsiasi elaboratore dal momento che l'hardware avrà sempre un notevole margine di vantaggio rispetto al software che lo gestisce. Si può dire con certezza, nel caso dell'informatica, che nasce prima l'uovo (h/w) da cui spunta, in seguito, l'appetitosa gallina (s/w).

Cercheremo ora di darvi un'idea di quanta e quale roba ci sia sotto... le vesti di Amiga, consci del fatto che si potrebbero scrivere molte pagine senza dare un'idea esauriente delle sue potenzialità e certi che i lettori, anche se principianti, possano rendersi conto di come il mondo della microinformatica si stia evolvendo velocemente con risultati tuttora imprevedibili.

#### Il cuore di Amiga

Il cuore di tutto è il microprocessore 68000 della Motorola, attualmente montato anche nel Macintosh, Atari ST e Sinclair QL (in versione 68008) e noto come uno dei più evoluti disponibili sul mercato.

Essendo un microprocessore ibrido a 16 e 32 bit, può utilizzare direttamente sino a 16.777.216 byte di memoria (256 volte un 6502 o uno Z80, i micro del C/64 e dello Spectrum) senza "trucchi" vari, come sono necessari, invece, sul C/128 o sullo Spectrum 128K, che costringono a notevoli rallentamenti.

Il 68000 è definito come il microprocessore studiato da programmatori e destinato ai programmatori: si
pensi, ad esempio, che permette di eseguire un programma Assembly al
ritmo di una istruzione alla volta, direttamente da hardware. E' composto
da circa 68000 transistor (capito da
dove arriva il nome?) e possiede un set
di istruzioni ristretto ma potente; esistono, tra le altre, istruzioni che eseguono direttamente molti; licazioni e
divisioni con operandi a 16 e 32 bit,
impensabili per un povero 6502.

Se è vero, come dicono gli esperti, che la potenza di un microprocessore dipende notevolmente dalle modalità di indirizzamento di cui dispone, si pensi che il 68000 offre su un piatto d'argento ben 14 modi di indirizzamento, 7 in più rispetto allo 8086 (montato negli IBM PC) e 6 in più del 6502. Inoltre sono previsti sette livelli di interruzione, programmabili interamente dall'utente, contro i tipici due dei vecchi microprocessori.

Nel nostro Amiga il microprocessore è assistito da tre circuiti "Custom", owero realizzati appositamente per svolgere compiti piuttosto particolari, familiarmente chiamati "Agnes", "Paula" e "Daphne" (nei nuovi A500 e A2000 esiste anche "Gary", ma svolge solo funzioni logiche semplici). Questi processori lavorano insieme al 68000 sollevandolo da compiti gravosi, tra cui la gestione dei suoni, della grafica e dello I/O e sono in grado di funzionare autonomamente, in modo tale da interrompere l'elaborazione del 68000 il meno possibile.

Si pensi che il microprocessore lavora ad una frequenza di circa 7 MegaHertz, mentre la memoria viene invece gestita alla velocità di 14 MegaHertz, appunto per permettere ai coprocessori di accedervi mentre il 68000 esegue tranquillamente i suoi calcoli, senza essere disturbato. Ciò permette, ad esempio, di generare suoni, muovere oggetti, cambiare colori, leggere da disco, inviare dati alla stampante ed eseguire calcoli contemporaneamente e senza rallentamenti di cui l'utente finale si possa ac-



corgere, specialmente se si dispone di una espansione di memoria per evitare che 68000 e co-processori (che possono usare solo i primi 512K di memoria) si trovino a lavorare intensamente e nello stesso tempo sulle stesse locazioni di memoria.

#### Agnes

Agnes contiene, internamente, due circuiti detti "Copper" e "Blitter" oltre al controllore della memoria. Il blitter è un circuito in grado di spostare in memoria vasti blocchi di bit a velocità elevatissima. Tanto per avere un'idea, pensate che un normale 6502 può spostare circa 35000 bit al secondo, il 68008 montato nel Sinclair QL circa 60000, il 68000 del Macintosh circa 110.000, senza che, ovviamente, i micro interessati a compiere tali operazioni possano fare null'altro che queste; il blitter di Amiga, invece, sposta intelligentemente un milione di bit (pixel, nel caso di grafica) al secondo senza disturbare il 68000, permettendo animazioni grafiche altrimenti impossibili.

#### Copper

Il Copper, che è un vero e proprio microprocessore con tanto di set di istruzioni, permette un controllo completo del video, in quanto calcola in ogni momento la posizione del fascio di elettroni del tubo catodico con una risoluzione eccezionale: questa risulta rigorosamente esatta verticalmente e con un margine di appena 4 pixel orizzontalmente (8 in alta risoluzione). Come i più informati sapranno, ciò permette di ottenere grafiche di movimento (con sprite) esaltanti senza creare particolari problemi di programmazione. Fluidissimi scorrimenti (scroll) ortogonali e diagonali possono essere invece ottenuti limitandosi ad alterare pochi valori nei registri interni di Agnes.

#### Daphne

Daphne è il circuito grafico capace di visualizzare cinque risoluzioni, attivandole, anche contemporaneamente, in varie finestre del video: 320x256 e 320x512 con 32 colori oppure 640x256 o 640x512 (interlacciati) con 16 colori. Non vi sono restrizioni sui colori che possono essere scelti tra 4096

Grazie ad alcune routine del sistema operativo è semplice ottenere un modo HAM di visualizzazione con anche tutti i 4096 colori contemporaneamente visibili (con alcune limitazioni tra i colori adiacenti) o 80 e più colori (pensate ai giochi di movimento), sfruttando la possibilità del Copper di cambiare il set di colori usato durante il disegno dell'immagine televisiva da parte del fascio elettronico del tubo catodico.

Inoltre Daphne rende disponibili 8 sprite gestibili via hardware, come sul C/64 (il Basic di Amiga ne permette, però, una gestione diretta), larghi 16 pixel ed alti anche tutto lo schermo (256-512 pixel). Sono anche disponibili, tramite routine ottimizzate nel sistema operativo, per i programmatori Assembly e C, particolari strutture di Sprite dette GEL, BOB, ANICOMPS e ANIMOBJ che permettono di avere con grande semplicità alcuni "oggetti" animati spostabili a volontà sullo schermo.

#### Paula

Paula gestisce il suono e le interfacce (tastiera, mouse, joystick, RS-232). Prevede quattro canali sonori stereofonici completamente programmabili ed operanti indipendentemente dal 68000, in DMA. Da quanto dicono esperti musicisti, si può dedurre che se il chip sonoro del C/64 era ottimo (e conta, tuttora, pochi rivali), Paula lo fa sembrare un pezzo di antiquariato! Si pensi, ad esempio, che la forma d'onda generata può essere alterata ogni 279 nanosecondi (miliardesimi di secondo). Le routine in ROM permettono di simulare un controllo ADSR, come per il chip del C/64, ma è possibile simulare qualunque forma d'onda, compresa la voce umana; ma già saprete che Amiga è in grado di parlare in buon inglese, direttamente da sistema operativo.

Come detto, tutti questi circuiti sollevano da molti incarichi il microprocessore, che può passare la maggiore parte del tempo a gingillarsi, non facendo null'altro che attendere di eseguire qualche programma e masticare numeri, che è la cosa che sa fare meglio.

Ovviamente il sistema operativo di Amiga è uno dei più sofisticati mai visti su di un P.C, anche perchè supporta un vero multitasking, differentemente dai vari Atari ST, Macintosh e QL; ciò è



stato realizzato per permettere, a chi scrive programmi in Assembly o C di usare effettivamente tutti i gioielli hardware che sono collocati sul circuito stampato (Blitter, Copper, Paula...). Si pensi che la sintetica documentazione ufficiale (ovvero comprensibile interamente solo da pochi

tortunati mortali, a causa della sua intrinseca complessità), descrive il sistema operativo in ROM di Amiga in circa 2000 pagine, fitte fitte...

Speriamo di non avervi spaventato troppo, ma è bene rendersi conto che macchine così sofisticate e nuove sono molto, molto più complesse da capire e difficili da usare al pieno della loro potenza in confronto ad un vecchio Vic-20 o C/64, anche se proprio per questo possono dare soddisfazioni assai maggiori agli utenti, siano essi hobbysti o professionisti.

Chi possiede un Amiga deve, quindi, essere orgoglioso di ciò cha ha sotto le dita, anche se difficilmente ne avrà mai un'idea completa; ed essere certo che, attualmente, qualunque personal computer ha almeno qualcosa in meno e tante altre, invece, da invidiare alla sua Amighetta.

### PERCHÈ ABBONARSI A VR? MA È CHIARO...

Perché ricevo la rivista a prezzo bloccato, senza perdere un numero, direttamente a casa mia e pago 12 numeri al prezzo di 10! E allora? Basta compilare questo tagliando.

#### DESIDERO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO A 12 NUMERI DI VR VIDEOREGISTRARE AL PREZZO SPECIALE DI L. 45.000 LIRE

| ☐ invio un assegno non trasferibile alla Sys |                                     |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| ☐ effettuo il versamento sul conto corrente  | postale n. 37952207, intestato alla | Ê      |
| Systems Editoriale                           |                                     |        |
| Cognome                                      | Nome                                |        |
| Indirizzo                                    |                                     | ٧      |
| CAP Città                                    | Firma                               | .,     |
| Spedire in busta chiusa a: Systems Editori   | iale viale Famagosta 75 20142 N     | Milano |



# VERRA' LA MORTE E SARA' UN VIRUS

Nel conflitto in corso tra i produttori di software ed i pirati è in atto anche la guerra batteriologica

del Corsaro Nero

Quando, alcuni anni fa, un consulente di informatica consigliò ad un suo cliente di pagare la parcella dovuta entro il tempo pattuito (altrimenti - assicurava- lo stesso computer si sarebbe ribellato), il dirigente di quella grossa organizzazione commerciale non volle prenderlo sul serio, e decise di comportarsi come era solito fare con i suoi creditori, vale a dire in modo poco corretto.

Il programma che quel consulente aveva preparato possedeva però, al suo interno, una grossa bomba software che, a differenza di altri prodotti similari, agiva in modo nascosto e generava nuclei di malfunzionamenti che si diffondevano automaticamente.

Quella volta, quindi, era stata preparata una bomba non comune.

#### Il virus

Anche quel programma, beninteso, giunto il giorno stabilito, chiese la parola d'ordine per proseguire; la terminalista al lavoro in quel momento chiamò il principale per avvertirlo di quel nuovo, strano messaggio. Egli, non pensando nemmeno lontanamente a quello che gli sarebbe capitato, non provvide a chiamare il programmatore, che avrebbe dovuto pagare come pattuito, ed ordinò alla terminalista di battere un codice qualun-

que e di proseguire.

Il messaggio di risposta "State per usare il programma in modo non autorizzato" fu accolto con un sorriso beffardo.

E quando fu premuto il tasto Return, il programma lanciò silenziosamente la bomba batteriologica.

#### Il virus si diffonde

Dopo alcuni giorni alcune terminaliste chiamarono allarmatissime il principale perchè stavano capitando cose molto, molto strane: alcune fatture, anzichè in uscita, figuravano in entrata; qualche stipendio era incrementato in modo anomalo e, dulcis in fundo, alcuni file contenenti dati preziosi presentavano nominativi inesistenti o veri e propri vuoti di memoria: in poche parole, un disastro che si aggravava giorno dopo giorno.

Il virus lanciato dalla bomba si era anche esteso, via telefonica, ad altri terminali che facevano riferimento al computer centrale in cui, appunto, era memorizzato il programma non pagato. Il danno globale fu talmente grave

#### La bomba

Fino a qualche anno fa si era soliti usare bombe software ad orologeria, nel senso che il programma stesso, prima di iniziare il suo lavoro, chiedeva sempre la data del giorno corrente. Se questa risultava posteriore ad una stabilita dal programmatore, veniva visualizzata la richiesta di un codice particolare che il consulente provvedeva a comunicare al cliente solo in seguito al pagamento della parcella dovuta.

Se il codice non veniva inserito, il programma si resettava, oppure non proseguiva nel suo compito; in ogni caso il cliente si vedeva costretto a contattare il programmatore e pagare il dovuto per entrare in possesso del codice da inserire per proseguire nel lavoro.

Naturalmente non era possibile fare i furbi sia perchè, ovviamente, il cliente non era a conoscenza della presenza dell'ordigno, sia perchè i programmi di contabilità e di gestione non possono funzionare correttamente avendo in memoria sempre e solo la stessa data: prima o poi è necessario aggiornarla, avanzando, inevitabilmente, verso l'innesco.

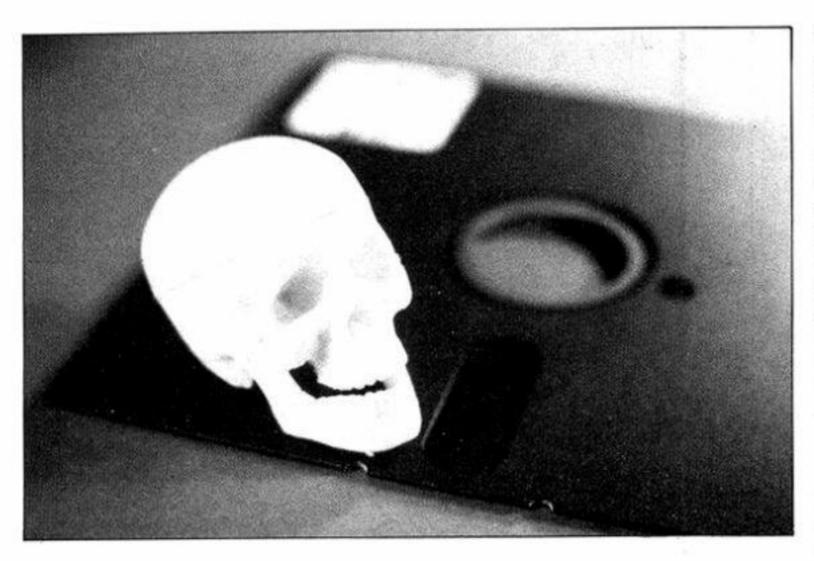

che risultò indispensabile sostituire l'intero sistema software.

#### Come agisce il virus

I virus, di solito, sono micidiali solo sui grossi computer (mainframe) e provocano danni limitati sui piccoli personal. Il loro modo di agire, schematicamente, consiste nel lanciare miniprogrammi in linguaggio macchina che vengono inseriti nel normale ciclo di interrupt della macchina che li ospita. Al trascorrere di un intervallo di tempo stabilito (circa venti minuti), questi programmi entrano in azione,

#### Come allarmarsi

E' molto difficile stabilire se un programma pirateggiato contenga, oppure no, un virus pronto a diffondersi.

Per esser sicuri di non correre rischi, ecco un manuale di pronto intervento:

 Cercate di osservare, almeno una volta, come "gira" il software originale, in modo da individuare eventuali diversità nelle copie di favore che potreste procurarvi.

 Inserite sempre la tacca di protezione sui dischetti che adoperate qualora, ovviamente, ciò non sia in contrasto con le modalità d'uso del programma stesso.

Se vi accorgete che, senza motivo apparente, il drive inizia a girare, è
molto probabile che in quel momento sia stato attivato un virus che,
nulla potendo (almeno si spera!) contro la tacca di protezione, si "ritrae" in attesa di una vostra prossima distrazione.

• E' meglio rinunciare ad usare il dischetto che sospettate contenga un virus (o, comunque, una bomba): meglio un programma in meno che...

 Se avete in linea un disco rigido, usate la massima cautela nel provare un programma di dubbia provenienza. Al limite, se ne siete capaci, rimuovete l'hard disk per evitare che il contagio lo attacchi.

 Se, durante l'uso di un programma, vedete che questo, senza motivo apparente, si impianta, spegnete subito il computer per evitare che eventuali procedure hardware compiano la loro opera. esaminano, senza che nessuno se ne possa accorgere, le periferiche collegate in quel momento, ed agiscono in più modi diversi.

Il più importante, ovviamente, è quello dell'attivazione del "contagio" Il programma-virus individua, nei vari drive presenti in linea, gli eventuali dischetti che contengono file di bootstrap (partenza automatica) ed inserisce un clone (copia gemella) dello stesso virus, in modo che il malcapitato dischetto provveda a sua volta, se portato su altri computer, ad attivare il programma in interrupt e, in pratica, a diffondere il virus.

Se i dischetti dei drive in linea non presentano file di bootstrap, vengono allora ricercati file di archivio (di solito sequenziali o relativi), ed alterate alcune decine di byte appartenenti a tracce e settore del disco ad essi dedicati. Compiuto il misfatto, il virus l.m. ritorna in "quiete" fino al successivo intervento.

Se, poi, il virus si "accorge" che il calcolatore che lo ospita è in collegamento via modem, cerca di trasmettere un clone via telefono, con una diffusione del contagio che è facile immaginare.

Di solito i virus non attaccano i programmi presenti sul disco perchè è noto che questi file, alterati anche in minima parte, si impiantano subito e potrebbero far nascere qualche sospetto in chi li utilizza.

Limitandosi ad alterare, invece, i file generati da Data Base, Spreadsheet, Word Processor, quando ci si accorge che qualcosa non va per il verso giusto è ormai troppo tardi...

#### Le nuove armi

Partendo dal presupposto che il programma deve avere la capacità di accorgersi di essere... originale oppure una copia non autorizzata, i provvedimenti presi in caso negativo possono essere diversi a seconda del computer adoperato.

Nel caso di un noto home computer, ad esempio, si dice (ma non c'è conferma) che un particolare circuito integrato si bruci se lo si sottopone ad un loop infinito: la corrente che circole-

#### Come tranquillizzarsi

Per non creare allarmismi immotivati tenete presente, comunque, che:

- La diffusione del contagio è impossibile se, terminato l'uso del programma, si spegne e si riaccende il computer.
- E' impossibile propagare un contagio lavorando solo con il registratore a cassette o con un solo disk drive; a meno che, ovviamente, non si usino più dischi durante il lavoro, oppure non si sia provveduto a spegnere e riaccendere il computer prima di cambiare programma.
- La diffusione del contagio può avvenire solo se, durante l'uso del programma infetto, risultano attive, in linea, unità di memoria (dischetti, hard disk, computer remoti collegati via modem eccetera).
- Per verificare se un dischetto è infetto o meno, in alcuni casi è possibile effettuare due copie del disco e lavorare solo con una delle due. Dopo un po' di tempo si possono confrontare le due copie (traccia per traccia, settore per settore, byte per byte) per verificare eventuali differenze; e decidere di conseguenza.

rebbe in questo caso, infatti, farebbe surriscaldare le giunzioni del chip fino al punto di bruciarlo in quel punto. Sembra che alcuni programmi, che si accorgano di non girare come "originali", attivino quel loop infinito, che porta alla distruzione permanente del chip in meno di dieci secondi.

Riportando altre notizie, sempre a livello di pettegolezzi di portineria, sembrerebbe che alcuni videogame che girano sul nuovo modello di un potente computer grafico e sonoro a basso prezzo, agiscano in modo singolare se si accorgono di essere in "copia" e non in originale: attiverebbero, infatti, una particolare routine che provvede a far sbattere violentemente la testina del drive contro i due fine-corsa, fino a che non lo disallineano o addirittura la rompono.



### COLLEGE

### Promuove il tuo lavoro con 110 e lode

| COD. CL 219 * Disk 5,25 DS.DD 48 TP    | L. 20.000   | conf. da 10 pz.                          |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| COD. CL 226 * Disk 5,25 DS.DD 96 TP    | I L. 22.000 | conf. da 10 pz.                          |
| COD. CL 227 * Disk 5,25 DS.4D          |             | 95419631156462444   104666 <b>1</b> 3101 |
| 1,2 MEG                                | L. 35.000   | conf. da 10 pz.                          |
| COD. CL 228 * Disk 3,50 DS.DD.         | L. 25.000   | conf. da 10 pz.                          |
| COD. BK 200 * Disk 5,25 DS.DD.         |             | - 75                                     |
| Bulk cad.                              | L. 1.100    | conf. da 100 pz.                         |
| COD. BK 229 * Disk 5,25 96 TPI         |             |                                          |
| Bulk cad.                              | L. 1.400    | conf. da 100 pz.                         |
| COD. BK 224 * Disk 5,25 DS.4D.         |             |                                          |
| 1,2 MEG Bulk cad.                      | L. 2.600    | conf. da 100 pz.                         |
| COD. BK 205 * Disk 3,50 DS.DD. Bulk    | L. 2.600    | conf. da 100 pz.                         |
| COD. DP 204 * Duplicazione floppy      |             |                                          |
| 5,25 formato Pc/lbm                    | L. 650      | pz. 500 minimo                           |
| COD. DP 202 * Duplicazione floppy 5,25 | 5           |                                          |
| formato Commodore 1 lato               | L. 380      | pz. 500 minimo                           |
| COD. CT 220 * Cartelletta proteggi     |             |                                          |
| software                               | L. 1.800    |                                          |
| COD. PD 211 * Kit pulizia drive 5,25   | L. 20.000   | (9)                                      |
| COD. PD 231 * Kit pulizia drive 3,50   | L. 25.000   | *                                        |
|                                        |             |                                          |

Prezzi comprensivi di IVA

Cognome ..... Indirizzo ..... N. .... Cap ...... Città .....

Prov. ..... P. IVA e/o Cod. Fisc .....

Nome .....

Vogliate inviarmi in contrassegno

QT ...... L. ..... L. ..... QT ..... Cod. art. ..... L. ...... Paghero al postino più spese postali

Per ordini telefonici: 02/5471321 - 5472470

Ordini da inviare a: PHONO-PLAST s.r.l. - Via A. Grandi, 50 20068 Peschiera Borromeo (Milano) Telex 326498 Phono-I

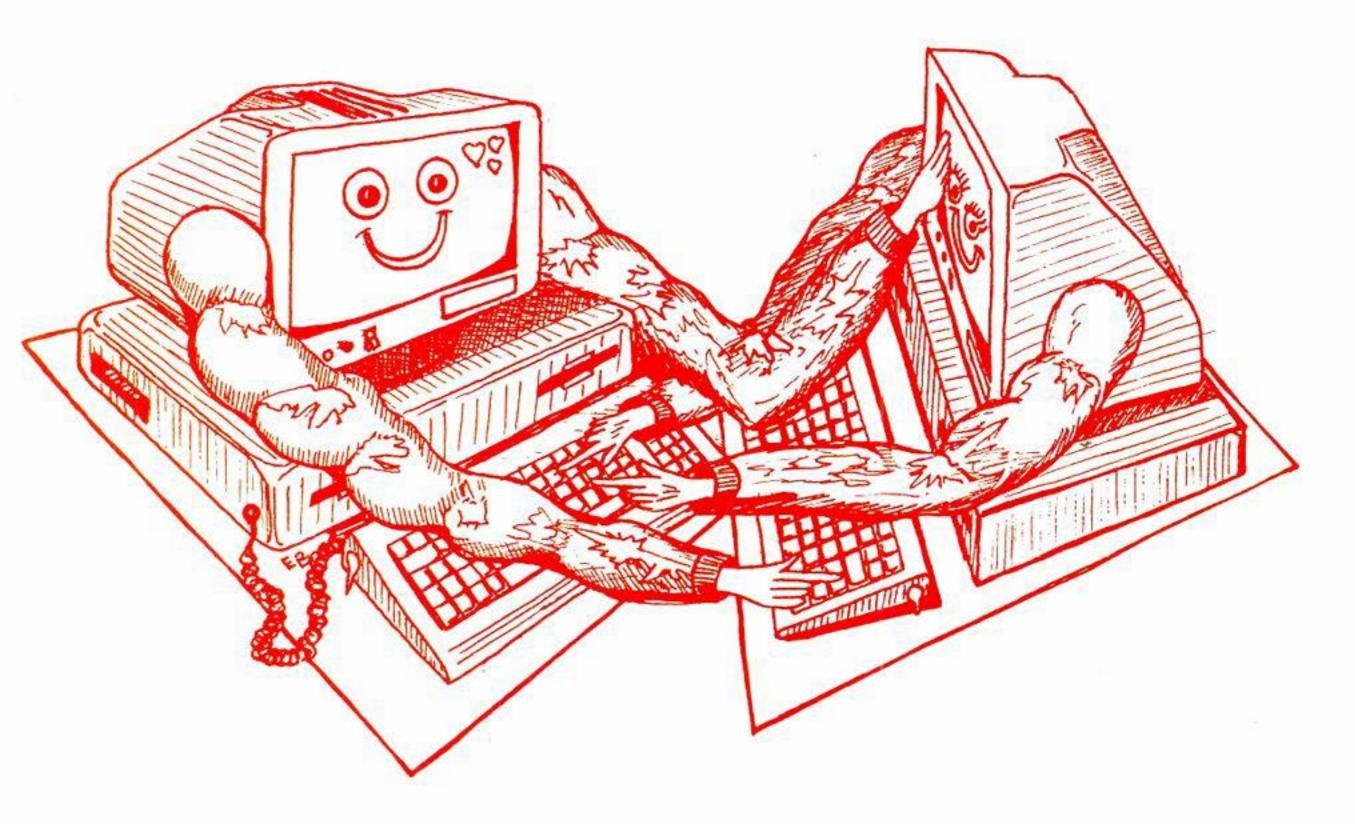

### DIALOGO TRA COMPUTER

Se disponete di un C/64 ed un M-24, o un qualsiasi altro computer che disponga di interfaccia RS-232C, può capitare la necessità di collegarli tra loro

di F. Sorgato e G. Mariani

Il Commodore 64, nonostante la sua non giovanissima età, continua a stupire per la flessibilità che lo caratterizza; oltre, infatti, a mostrarci favolosi giochi e stupendi programmi di utilità, spesso si presta a scopi ben più seri.

Le due porte di cui dispone permettono, l'una, l'espansione del sistema; l'altra (la porta utente) la trasmissione dei dati.

Purtoppo quest'ultima non è standard da un punto di vista hardware, e non risulta utilizzabile senza alcuni piccoli accorgimenti. La user port del C/64 funziona quasi come una normale RS-232C, che è l'interfaccia diffusa su tutte le macchine in commercio; non è comunque possibile una connessione diretta con questa, dal momento che la porta del C/64 lavora con livelli logici TTL (0 e 5 Volt) mentre la RS-232C standard richiede tensioni di 12 Volt positive e negative.

Per connettere il C/64 con un altro computer dotato di RS-232C, sarà sufficiente costruire un semplicissimo adattatore per convertire la tensione in ingresso e uscita della User Port ai li-

#### SCHEDA TECNICA

Hardware e software per comunicazioni tra computer

Hardware: C/64, C/128, Vic-20, e computer che dispongano di interfaccia Rs-232C

Anche il programma per C/64 pubblicato in queste pagine è contenuto nel disco "Directory" di questo mese.

velli richiesti.

Diamo ora uno sguardo al funzionamento della RS-232C. Osservando un computer che monta questa interfaccia, si nota che questa comunica con l'esterno tramite un connettore Cannon a 25 poli.

Naturalmente non tutti i contatti sono utilizzati; anzi, gli unici essenziali per il funzionamento dell'apparato sono solo due: Il terminale di trasmissione (TxD) e quello di ricezione (RxD), oltre, naturalmente, alla linea di massa (GND).

Le altre sono linee di handshaking, cioè permettono la sincronizzazione con le altre periferiche collegate. Generalmente queste linee consentono il collegamento con periferiche più lente del computer, in modo che questi dispositivi possano "informare" l'elaboratore di sospendere momentaneamente la trasmissione dei dati fino a quando non saranno in grado di riceverne altri.

Siccome in questo articolo ci occupiamo della interconnessione tra due computer, le uniche linee che interesseranno saranno quelle di trasmissione e di ricezione.

Abbiamo realizzato l'interfaccia nel modo più semplice possibile, così che anche i lettori meno esperti possano realizzarla senza eccessive difficoltà. Il dispositivo è costituito essenzialmente da due circuiti integrati (con specifiche funzioni) e pochi altri componenti discreti.

I due integrati sono poco più di semplici invertitori, e le loro sigle sono: MC 1489 e MC 1488.

Il primo è necessario per il collegamento da RS-232C a C/64 e si alimenta con la sola tensione di +5V, disponibile sulla User Port.

Il secondo serve per il collegamento opposto, e quindi necessita delle due tensioni +/- 12 Volt indispensabili per pilotare il dispositivo RS-232C.

Queste tensioni vengono ricavate dall'uscita a 9 Volt alternati del C/64, attraverso l'uso di quattro condensatori ed altrettanti diodi, che provvedono ad elevare la tensione ai livelli necessari, secondo lo schema classico riportato in qualsiasi manuale di elettronica.

Non ci dilungheremo certo in parti-

colari tecnici che potrebbero confondere il lettore, ma passeremo subito alla realizzazione pratica del circuito.

#### Il circuito

Grazie alla semplicità dello schema elettrico, ed al ridotto numero di collegamenti necessari, è stata realizzata l'interfaccia su di una basetta del tipo millefori, con passo per integrati, corredata di pettine con passo 3,96 mm.

Sul pettine è saldato il connettore 12 + 12 poli, da inserire nella porta utente del C/64. Osservando lo schema del circuito, si notano due parti ben distinte, racchiuse in rettangoli tratteggiati, che rappresentano, rispettivamente, la zona di ricezione e quella di trasmissione.

Poichè sono completamente indipendenti l'una dall'altra, chi non avesse la necessità di scambio bidirezionale dei dati potrà limitarsi a costruire solo la parte che interessa, tralasciando l'altra.



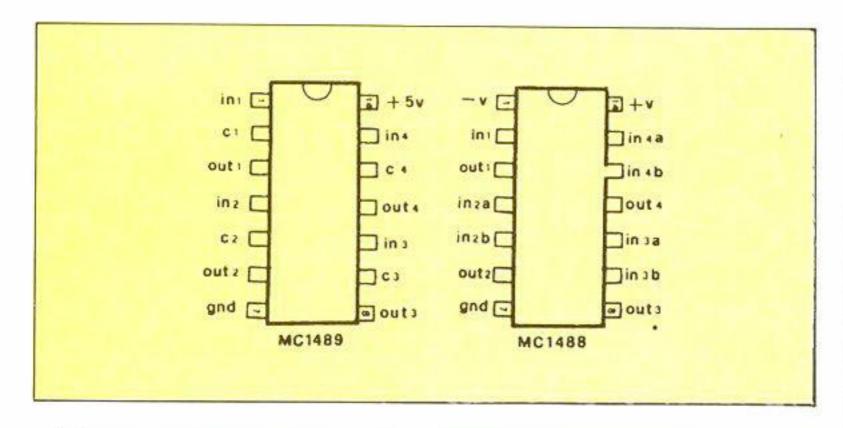

Sullo schema si notano anche i numeri dei piedini degli integrati (secondo lo schema classico di lettura, in base alla tacchetta di riferimento) e la nomenclatura dei contatti delle varie porte, in modo da non commettere errori nella realizzazione del collegamento.

Bisognerà ricordarsi di effettuare il ponticello sul connettore 12 + 12 poli tra il piedino B (Flag 2) ed il C (PBO), ed anche i collegamenti sul connettore Cannon a 25 poli RS-232C tra i piedini 4 (RTS), 6 (DSR), 8 (DCD) ed tra i contatti 5 (CTS) e 20 (DTR), come indicato, appunto, sullo schema.

Questi ponticelli simulano l'handshaking; omettendoli non si riuscirà nè a trasmettere nè a ricevere.

Il prototipo realizzato ha funzionato egregiamente mettendo in contatto tra loro un C/64 ed un Amstrad PC-512 compatibile IBM, che possiede un'interfaccia RS-232C standard; tuttavia la disposizione dei contatti sul connettore potrebbe cambiare in altri computer; ne consegue che, prima di costruire l'interfaccia, sarebbe opportuno consultare la documentazione fornita con il computer e di annotare eventuali variazioni.

Nei disegni si notano l'elenco dei piedini della user port, della RS-232C e degli integrati MC-1488 e MC-1489, oltre all'elenco dei componenti necessari alla realizzazione dell'interfaccia.

A questo elenco vanno aggiunti sia il connettore 12 + 12 (accertatevi che i contatti siano separati!), sia quello Cannon a 25 poli maschio o femmina a seconda del connettore presente sul computer.

#### Il Basic e la RS-232C

Il basic dei computer Commodore è dotato di istruzioni per la gestione di un'interfaccia RS-232C tramite le quali impostare vari parametri di trasmissione:

- Parità
- Baud
- Bit di stop
- Bit di dato

Impostando diversi valori è possibile variare la velocità di trasmissione (Baud), il numero di bit da cui sarà composto un byte (bit di dato), il controllo d'errore (parità) e il sincronismo (bit di stop).

Per aprire un canale di comunicazione tramite RS-232, è sufficiente usare la seguente sintassi:

Open fn,2,0, Chr\$(a) + Chr\$(b)

in cui FN è il numero del file che dovrà essere usato in tutti i successivi comandi riferiti alla RS-232, "2" è il numero del dispositivo che identifica automaticamante l'interfaccia, mentre A e B controllano i parametri, specificati nella tabella.

Per combinare assieme più di un valore, bisogna eseguire tra gli stessi un'operazione di somma oppure di OR logico.

Se, per esempio, volessimo comunicare ad una velocità di 600 baud, con 7 bit di dati ed 1 bit di stop, "A" sarebbe uguale a: 7+32+0 (7=600 baud, 32=7 bit di dati, 0=1 bit di stop).

Dopo aver aperto il canale si possono scambiare i dati con la RS-232 tramite le normali istruzioni usate nel trattamento di file, quali Print#, Input#, Get# e Cmd. E' importante ricordare che all'apertura e alla chiusura di un file RS-232 verrà eseguito automaticamente un CLR, quindi TUTTE le variabili ed i vettori verranno irrimediabilmente cancellati.

Ma tale inconveniente è facilissimo porre rimedio: sarà sufficiente fare in modo che il comando Open appaia per primo e Close per ultimo.

GND

PB0

PBI

PB<sub>2</sub>

PB3

PB4

PB5

PB<sub>6</sub>

PB7

PA2

GND

FLAG2

Tipo

| 1/0 | U | e | nt | e |
|-----|---|---|----|---|
|     |   |   |    |   |

| Pin | Tipo        | Nota                                    | Pin  |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------|
| 1   | GND         |                                         | A    |
| 2   | +5V         | MAX. 100 mA                             | В    |
| 3   | RESET       | THE SECOND CONTROL OF                   | il c |
| 5   | CNTI        |                                         | D    |
| 5   | SPI         |                                         | E    |
| 6   | CNT2        |                                         | F    |
| 7   | SP2         |                                         | Н    |
| 8   | PC2         |                                         | )    |
| 9   | SER. ATN IN |                                         | K    |
| 10  | 9 VAC       | MAX. 100 mA                             | L    |
| 11  | 9 VAC       | MAX. 100 mA                             | M    |
| 12  | GND         | 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | N    |





### II Basic sul PC

Anche il Gw-Basic del PC è munito di un set di istruzioni che permettono la gestione della RS-232.

Innanzitutto bisogna aprire un canale di comunicazione tramite il comando Open, in questo modo:

#### Ricezione:

Open "com1: baud, parity, bit, stop, asc" For Input As #fn

| Formato Val.                                                                     | "A"                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8 bit di dati                                                                    | Ø                                |
| 7 bit di dati                                                                    | 32                               |
| 50 baud<br>75 baud<br>150 baud<br>300 baud<br>600 baud<br>1200 baud<br>2400 baud | 1<br>2<br>5<br>6<br>7<br>8<br>10 |
| 1 bit di stop<br>2 bit di stop                                                   | 0<br>128                         |
| Formato Val.                                                                     | "B"                              |
| Assenza di par.<br>Parita' pari<br>Parita' dispari                               | 32 96                            |

Trasmissione:

Open "com1:baud,parity,bit,stop,asc" For Output As #fn

Oppure, in caso di comunicazione bidirezionale:

Open "r", #fn, "com1: baud, parity, bit, stop, asc", 1

Spieghiamo i vari parametri:

Baud:

è la velocità di trasmissione misurata in bit per secondo, che può valere: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600

Parity:

specifica la parità e può essere: "n" (assenza di parità), "o" (parità dispari, "e" (parità pari)

Bit:

è il numero di bit che compongono il dato, e può essere 7 oppure 8.

Stop:

specifica il numero di bit di stop, e può essere 1 oppure 2.

Asc:

è un parametro che specifica che i da-



ti trasmessi sono nel formato. Ascii. Omettendolo si avrà la trasmissione di dati in formato binario.

Fn:

specifica il numero del file.

Esempio: per trasmettere ad una velocità di 600 baud, con 7 bit di dato, 1 di stop ed assenza di parità, bisognerà dare il comando: Open "r", #fn, "com1: 600, n, 7, 1, asc"

Elenco componenti

C1: cond. elettrol. 100 micro f. 25V

C2: come C1

C3: cond. elettrol. 220 micro f. 25V

C4: come C3

25: con. ceramico 0.1 micro far.

D : diodi 1N4002

Le istruzioni per ricevere e trasmettere dati sono quelle normali del Gw-Basic, ossia Print#, Input# e Input\$.

#### Il listato Data Comm

Insieme al progetto dell'interfaccia abbiamo sviluppato un programma che permette la comunicazione tra un Commodore 64 ed un PC compatibile con Gw-Basic.

Il programma è stato sviluppato in due versioni: una per il C/64 e l'altra in Gw-Basic per il PC.

Per il funzionamento del programma è sufficiente dare uno sguardo al menu che viene presentato dopo il RUN.

L'unica avvertenza è che, per il corretto trasferimento dei dati, è necessario impostare i parametri di comunicazione (velocità, parità, e così via) uguali su entrambi i computer.



```
10 REM ** Programma di comunica
                                    430 OPEN "r", #1, "com1: "+CONFIGS+
                                         ", asc", 2
    zione tra C/64 e RS-232
 20 REM ** versione GWBASIC IBM
                                    440 B$=[NPUT$(1,#1): IF ASC(B$)
 30 REM
                                        =27 THEN 510
 90 KEY OFF
                                    445 IF ASC(B$)<>0 THEN AS=B$:
100 CLS: DIM U$(150)
                                        GOSUB 840:B$=A$:IF E=1
                                        THEN 460
110 COUNT=1
                                    450 PRINT B$;
120 BAUD$="600": PARITY$="n":
                                    460 AS=INKEYS: IF AS="" THEN 440
    DATABITS="8": STOPBITS="1":
                                    490 IF ASC(A$)=27 THEN 510
    CONFIGS=BAUDS+", " + PARITYS
                                    500 PRINT AS:: GOSUB 852: IF E=0
    + "," + DATABITS + ","
                                        THEN PRINT #1, AS;
    + STOPBITS
                                    505 GOTO 460
150 CLS
                                    510 PRINT #1, CHR$(1):CLOSE #1:
160 PRINT"PC Terminal by Mariani
                                        GOTO 150
    G. & Sorgato F.": PRINT
                                    520 REM ** configurazione prog.
170 PRINT"1- Configurazione
                                    530 CLS:PRINT"Scegli la veloci
    programma"
                                        ta': ": PRINT: R$=CHR$(13)
180 PRINT"2- Ricezione dati"
                                    540 PRINT" 150 baud"
190 PRINT"3- Trasmissione dati"
                                    550 PRINT" 300 baud"; R$; " 600
200 PRINT"4- Salvataggio dati su
                                        baud (cr> (consigliata)";
    disco"
                                        R$; "1200 baud"
210 PRINT"5- Resetta (new file)"
                                    560 PRINT"2400 baud"; R$
220 PRINT"6- Visualizzazione
                                    570 INPUT "Digita il valore:"; A$
    dati"
                                        : IF AS="" THEN AS="600"
230 PRINT"7- Terminale"
                                    580 IF A$<>"150" AND A$<>"300"
240 GOSUB 990
                                        AND A$<> "600" AND A$<> "1200"
250 AS=INKEYS: IF AS<"1" OR AS>"7"
                                        AND A$<> "2400" THEN 530
    THEN 250
                                    590 CLS: PRINT"Scegli i bit di
260 IF AS="1" THEN GOSUB 520
                                        dato: "
270 IF AS="2" THEN 820
                                    600 PRINT RS; " 8 bit di dato
280 IF AS="6" THEN GOSUB 890
                                        <cr> (consigliato)"
290 IF AS="5" THEN RUN
                                    610 PRINT" 7 bit di dato"; R$
300 IF AS="4" THEN GOSUB 770
                                   630 INPUT "Digita il valore: "; B$
310 IF AS="7" THEN 420
                                   640 IF B$="" THEN B$="8"
320 IF AS="3" THEN 350
                                   650 IF B$<> "7" AND B$<> "8"
330 GOTO 150
                                        THEN 590
340 REM ** trasmissione file
                                   660 CLS:PRINT"Scegli i bit
350 OPEN "com1:"+CONFIGS+",asc"
                                        di stop:"; R$
    FOR OUTPUT AS #2
                                   670 PRINT" 1 bit di stop (cr>
360 CLS: INPUT" File da
                                        (consigliato)"; R$;" 2 bit
    trasferire"; NS: PRINT
                                     . di stop"
370 OPEN NS FOR INPUT AS #1
                                   680 PRINT RS: INPUT "Digita il
380 AS=INPUT$(1,#1):IF EOF(1)
                                        valore: "; L#: IF C$="" THEN
    THEN 400
                                        C$="1"
390 PRINT #2, AS; : PRINT AS; :
                                    690 IF C$<>"1" AND C$<>"2"
    GOTO 380
                                        THEN 660
400 CLOSE #1:CLOSE #2:GOTO 150
                                    700 BAUDS=AS: DATABITS=BS:
410 REM ** terminale
                                        STOPBITS=CS
420 CLS:PRINT"<esc> per finire"
                                   710 CLS: PRINT"Scegli la pari
```

```
ta':";R$
                                        RETURN
720 PRINT" Assenza di parita'=
                                   845 IF D<95 THEN RETURN
    'n' a <cr> (cons.)"
                                   846 IF D<124 THEN AS=CHR$(D-32)
730 PRINT" Parita' dispari= 'o'"
                                        : RETURN
    ; R$; " Parita' pari= 'e'"; R$
                                   848 IF D>192 AND D<219 THEN AS=
740 INPUT"Digita il valore:";
                                        CHR$(D-128): RETURN
    PARITYS: IF PARITYS=""
                                   850 E=1: RETURN
    THEN PARITYS="n"
                                   851 REM ** conversione ascii
750 IF PARITYS<>"n" AND PARITYS<>
                                        pc-c64
    "o" AND PARITYS<> "e" THEN 710
                                   852 E=0:D=ASC(A$):IF D=13
760 CONFIGS=BAUDS+", "+PARITYS+","
                                        THEN RETURN
    +DATABITS+", "+STOPBITS: RETURN 854 IF D<32 THEN E=1: RETURN
                                   856 IF D<65 THEN RETURN
770 REM ** salva dati
775 CLS: INPUT"Nome "; N$
                                   858 IF D<91 THEN AS=CHRS(D#128)
780 PRINT:PRINT"Attendi...": OPEN
                                   860 IF D<95 THEN RETURN
                                   B62 IF D<124 THEN AS=CHRS(D-32):
    NS FOR OUTPUT AS #1
785 K=1:C=1
                                        RETURN
790 PRINT #1, MID$(U$(K), C, 1);:
                                   864 E=1: RETURN
    C=C+1: IF C>LEN(U$(K)) THEN
                                   890 REM ** visualizzazione
    C=1:K=K+1:IF K>COUNT
                                   895 CLS
    THEN BOO
                                   900 K=1:C=1
795 GOTO 790
                                   905 PRINT MID$(U$(K),C,1);:C=C+1
800 CLOSE #1:RETURN
                                        : IF C>LEN(US(K)) THEN C=1:
820 REM ** ricezione dati
                                       K=K+1: IF K>COUNT THEN 940
821 IF COUNT>150 THEN 150
                                   910 AS-INKEYS: IF AS-"" THEN 905
822 CLS: INPUT"Devo visualizzare
                                   915 AS=INKEYS: IF AS="" THEN 915
    i dati (s/<cr>) ";X$
                                   920 IF AS=" " THEN 905
823 IF X$<>"s" AND X$<>""
                                   930 RETURN
    THEN 822
                                   940 IF INKEYS="" THEN 940
824 PRINT: PRINT"Attendere...":
                                   950 RETURN
    PRINT: OPEN "com1: "+CONFIGS
                                   990 REM ** stampa configurazione
    +",asc" FOR INPUT AS #1
                                   1000 PRINT: PRINT"
                                                         Baud
826 AS=INPUTS(1, #1): IF AS=
                                         : "; BAUD$
    CHR$(0) THEN 835
                                                   Bit di dati: "
                                   1010 PRINT"
827 GOSUB 840: IF E=1 THEN 826
                                         ; DATABITS
828 U$(COUNT)=U$(COUNT)+A$:
                                                   Bit di stop: "
                                   1020 PRINT"
    IF LEN(US(COUNT))=255 THEN
                                         ;STOPBIT$
    COUNT=COUNT+1: IF COUNT>150
                                   1030 PRINT"
                                                 Parita'
                                         ;: IF PARITYS="n" THEN BS
    THEN 835
829 IF XS="s" THEN PRINT AS;
                                         ="nessuna"
    ELSE RR=1-RR:LOCATE 3,14:
                                   1040 IF PARITYS="o" THEN
    PRINT RR
                                        B$="dispari"
830 GOTO 826
                                   1050 IF PARITYS="e" THEN
835 CLOSE #1:GOTO 150
                                         B$="pari"
839 REM ** conversione ascii
                                   1060 PRINT BS
   c64-pc
                                   1070 PRINT:PRINT"
                                                         Memoria
840 E=0:D=ASC(A$):IF D=13 THEN
                                         libera: ";(151-COUNT)*255
   RETURN
                                         ; "bytes"
841 IF D<32 THEN E=1:RETURN
                                   1080 RETURN
842 IF D<65 THEN RETURN
                                   1090 END: REM Software by
844 IF D<91 THEN AS=CHR$(D+32):
                                        G.Mariani & F.Sorgato
```

\*\* programma di comuni 10 rem 230 print"7- Terminale" cazione tra c64 e rs232 240 gosub 990 \*\* versione commodore 20 rem 250 get a\$:if a\$<"1" or a\$> 64 "7". then 250 30 rem then gosub 260 if a\$="1" 52 100 poke 56,30:poke 55,255:clr 0 :print"[clear]" 270 if a\$="2" 820 then 110 poke 251,0:poke 252,31:re a\$="6" 280 if then gosub 89 m \*\* inizio area memorizz. 0 120 poke 53000,7:poke 53001,0 290 if a\$="5" then run :if peek(49152)=162 and 300 if a\$="4" 77 then gosub peek(49153)=2 then 140 0 130 read a:if a<>-1 then pok 310 if a\$="7" then 420 49152+t,a:t=t+1:goto 320 if as="3" 350 then 330 goto 150 140 poke 53280,0:poke 53281,0 \*\* trasmissione file 340 rem :print"[verde2]" 350 open 2,2,0,chr\$(peek(53000 150 print"[clear]"chr\$(14)chr\$( ))+chr\$(peek(53001)) 日); 360 print"[clear]":input " File 160 poke 56,30:clr :print"C64 da trasferire";n\$:print Terminal by Mariani G. & So 370 open 1,8,0,n\$+",s,r" rgato F.":print 380 get #1,a\$:if st<>0 then 170 print"1- Configurazione pro 400 gramma" 390 print#2,a\$;:printa\$;:goto 180 print"2- Ricezione dati" 380 190 print"3- Trasmissione dati" 400 print#2,chr\$(0):close 1:clo 200 print"4- Salvataggio dati s se 2:goto 150 u disco" 410 rem \*\* terminale 210 print"5- Resetta (nuovo fil 420 print"[clear] + Per finire" e)" 430 open 2,2,0,chr\$(peek(53000) 220 print"6- Visualizzazione da )+chr\$(peek(53001)):poke ti" 6 -1

SIMONE GALLINA

04,0 it di stop= 128" 440 get #2,b\$:if b\$=chr\$(13) 680 c=0:input "[down]Digita il then poke 204,1:print" "c valore";c hr\$(20);:poke 204,0 690 if c<>0 and c<>128 then 445 if b\$=chr\$(1) then 510 660 450 print b\$; 700 a=a or b or c 460 get a\$:if a\$="" then a\$=c 710 print"[clear][down]Scegli l hr\$(0):goto 500 a parita':" 470 if as="[down]" or as="[up]" 720 printr\$" Assenza di parita' or as="[left]" or as="[rig = 0 o <cr> (cons.)" ht]" or a\$=chr\$(148) or 730 print" Parita' dispari= 32" \$=chr\$(20) then 460 r\$" Parita' pari= 96" 480 if a\$=chr\$(13) then poke 740 d=0:input "[down]Digita val 204,1:print" "chr\$(20);:pok ore";d e 204,0 750 if d<>0 and d<>32 and 490 if a\$="+" then 510 d<>96 then 710 500 poke 212,0:printa\$;:print# 760 poke 53000, a: poke 53001, d 2,a\$;:goto 440 :return 510 print#2,chr\$(27):close 2:p 770 rem \*\* salva dati oke 204,1:goto 150 780 print"[clear]":input " Nome 520 rem \*\* config. prog. : "; n\$ 530 print"[clear][down]Scegli l 790 print"[down] Attendi..":ope a velocita': ":print:r\$=chr n 1,8,1,n\$+",s,ω" \$(13) 800 for k=31\*256 to peek(251 540 print" 75 baud= 2"r\$" 150 )+peek(252)\*256:print#1,chr baud= 5" \$(peek(k));:next 550 print" 300 baud= 6"r\$" 600 baud= 7 o <cr> (consigliata 810 close 1:return 820 rem \*\* ricezione dati )"r\$"1200 baud= 8" 830 a\$="":input "[clear][down]D 560 print"2400 baud=10" 570 a=0:input "[down]Digita il evo visualizzare i dati (s/ (cr>)";a\$ valore";a a\$<>"" 840 if a\$<>"s" 580 if a=0 then a=7 and 590 if a<>2 and a<>5 and a<>6 a hen 830 850 poke 2,0:if a\$="s" then nd a<>7 and a<>8 and a<>10 poke 2,1 then 530 860 print"Attendere..[down]":op 600 print"[clear][down]Scegli i en 2,2,0,chr\$(peek(53000)) bit di dato:" +chr\$(peek(53001)) 610 printrs" 8 bit di dato= 0 o 870 get #2,a\$ <cr> (consigliato)" 880 sys 49152:poke 53280,0:clo 620 print" 7 bit di dato=32" se 2:goto 150 630 b=-1:input "[down]Digita il 890 rem \*\* visualizzazione valore"; b 640 if b=-1 then b=0900 print"[clear]" 650 if b<>0 and b<>32 then 910 k=31\*256 600 920 print chr\$(peek(k));:k=k+1: 660 print"[clear][down]Scegli i get a\$:if a\$=" " then 9 bit di stop:" 60 670 printrs" 1 bit di stop= 0 o 930 if k<=peek(251)+peek(252)\* <cr> (consigliato)"r\$" 2 b 256 then 920

## QUANDO DIGITARE

## STANCA

Digitare stanca davvero. Soprattutto se i programmi sono lunghi e complessi.

A completamento di Personal Computer e Commodore Computer Club la Systems ha lanciato questo nuovo software pret-a-porter.

Oggi Software Club è la più diffusa rivista su cassetta d'Europa. La sua circolazione comprende oltre all'Italia i mercati di lingua tedesca (Germania Occidentale, Austria, Svizzera e Lussemburgo) e la Spagna.

Software Club è stata anche la prima pubblicazione al mondo ad inserire pubblicità nei videogiochi.

Systems ha sempre un'idea in più.



IN EDICOLA

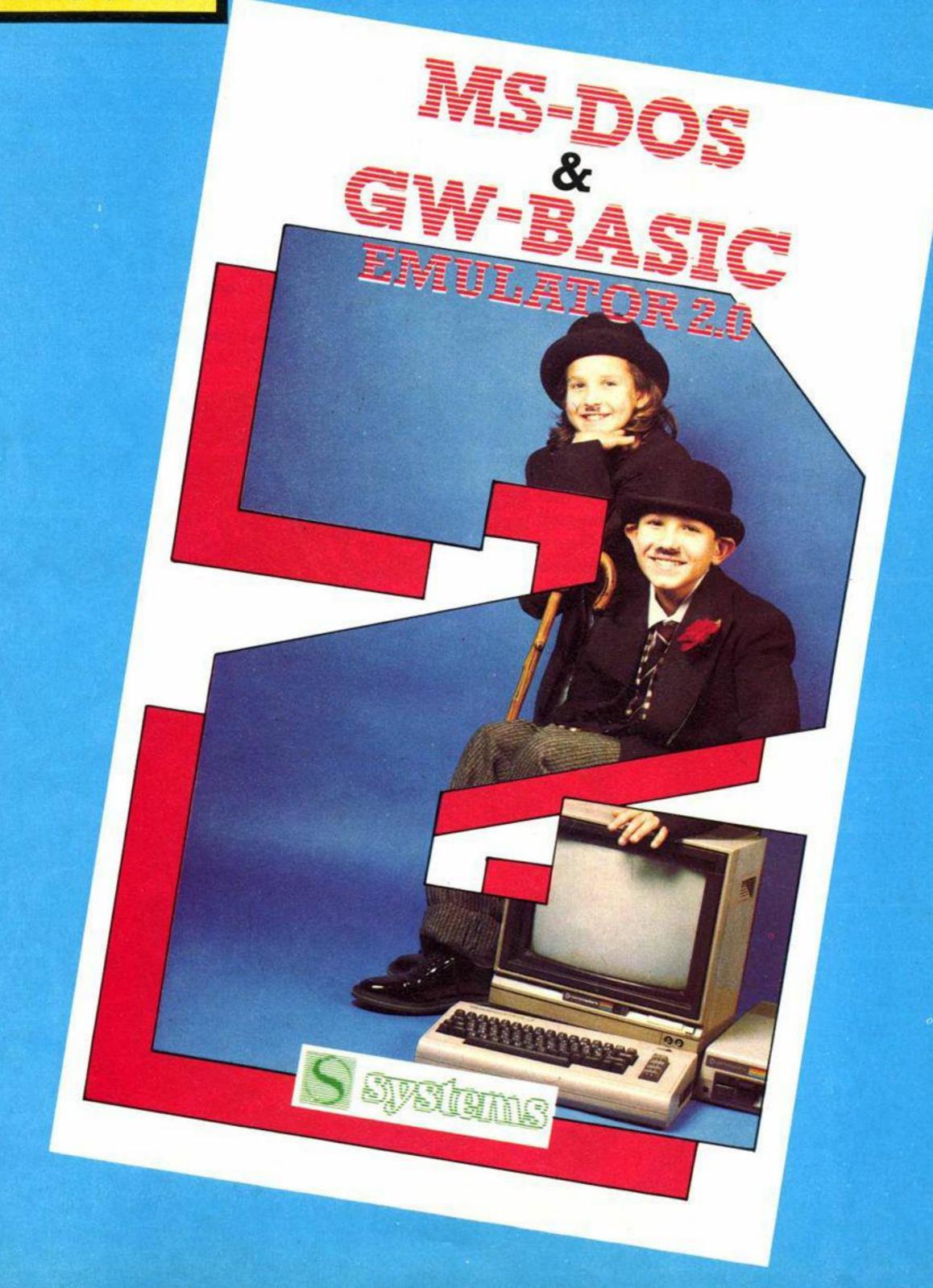

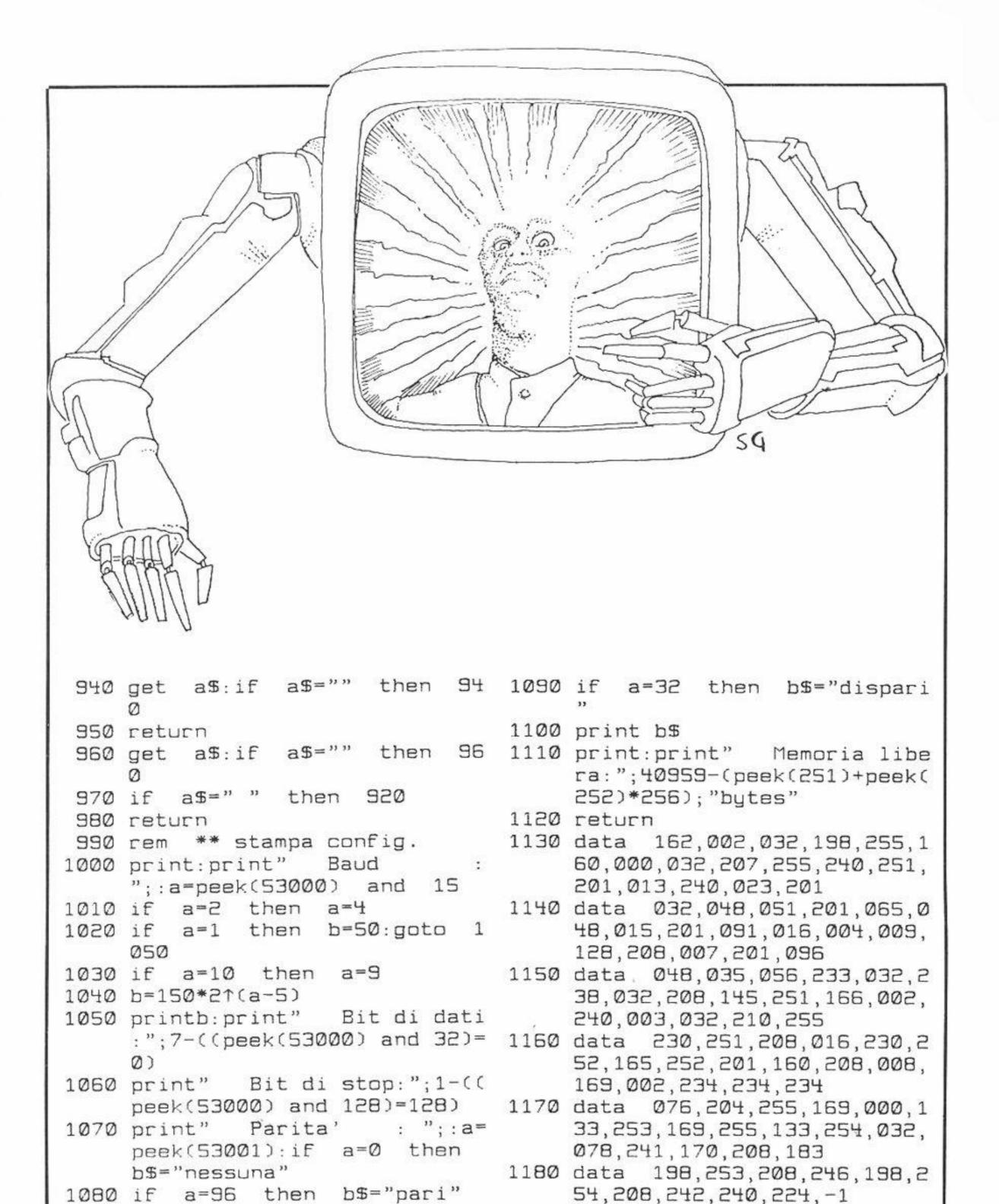



# ISTOGRAMMI... COLORATI PER OGNI ESIGENZA

Due routine in linguaggio macchina per C/64, con tanto di disassembalto commentato, da utilizzare in più occasioni

di Fabio Sorgato

Questa volta vogliamo dare una mano a chi non si accontenta di vedere i risultati numerici di calcoli o statistiche e vuole comparare i valori mediante una rappresentzione grafica. Le due routine, in altre parole, rappresentano gli istogrammi sullo schermo in bassa risoluzione.

L'istogramma, comparando in modo semplice più valori tra loro, si dimostra sempre efficace, ed è costituito, per chi non l'avesse ancora capito, da un gruppo di barre, poste vicine, la cui lunghezza è proporzionale al valore che si vuole rappresentare.

Perchè una serie di istogrammi sia significativa, la proporzionalità deve essere costante per tutti i valori e l'altezza dell'istogramma deve essere uguale a K\*V, in cui "K" è la costante di proporzionalità e "V" è il valore da rappresentare.

La costante si rende necessaria per definire una scala

che sfrutti al massimo le dimensioni del foglio in cui si vuole rappresentare l'istogramma stesso.

Se, per esempio, consideriamo i quattro valori 10, 25, 9 e 15 da rappresentare su una lunghezza utile di 30 centimetri, faremo assumere al valore massimo (25, in questo caso) la lunghezza di 30 cm, e vi rapporteremo gli altri valori. Per ottenere la variabile K si userà la formula:

K=LVm

in cui "L" è la lunghezza disponibile e "Vm" il valore massimo; nell'esempio riportato K assumerà il valore:

30/25 = 1.2

Di conseguenza i valori assumeranno le rispettive lunghezze: 10=12 cm 25=30 cm 9=10.8 cm 15=18 cm

Potrete usare la semplice regoletta per rappresentare i vostri istogrammi con le routine di queste pagine, solo che invece di ottenere le lunghezze in Cm, le avrete in pixel.

### Le routine

Le routine di cui parliamo sono due: "ISTO X" ed "ISTO Y"; la prima disegna "barre" orizzontali partendo dall'estrema sinistra dello schermo, la seconda, invece, "barre" verticali partendo dal basso.

Per mantenere la compatibilità con le routine già pubblicate in precedenza, suggeriamo, qui di seguito, le loro allocazioni di memoria:

Isto X: da 26932 a 27181 Isto Y: da 27182 a 27411

Purtroppo non è stato possibile unificare le due routine a causa della diversità della loro costituzione; nè è stato possibile utilizzare subroutine in comune perchè avrebbero perso la caratteristica peculiare dell' enciclopedia l.m., ovvero la totale rilocabilità che, come risaputo, è ottenibile solo evitando istruzioni tipo JSR e JMP che agiscano all'interno della routine stessa.

Le routine funzionano in modo piuttosto semplice: dopo aver rilevato il valore, lo dividono per otto ottenendo, come risultato, il numero di gruppi di otto pixel che costituiscono la lunghezza dell'istogramma. Effettuando un AND logico con il valore esadecimale \$07 ricavano la parte rimanente della "barra".

Terminata questa operazione preliminare, le routine stampano tanti gruppi di 8 pixel, rappresentati da spazi in campo inverso (codice \$AO della memoria di schermo), quanti ne sono stati calcolati; terminano poi l'istogramma con uno dei caratteri semigrafici di lunghezza variabile tra 1 e 7 pixel.

Le routine sono anche in grado di cancellare un istogramma; in questo caso tutti i caratteri, compreso quello terminale, saranno sostituiti da spazi (codice memoria di schermo: \$20)

La sintassi corretta per Isto X è:

### SYS XXXX,Vx,Y,[CO[,OPT]]

Dove XXXX è la locazione di inizio della routine, Vx il valore dell'istogramma (che deve essere compreso tra 0 e
319; quindi 319 è il valore che si deve usare nella formula spiegata in precedenza per ottenere il valore da assegnare a Vx), "Y" è la riga su cui stampare l'istogramma (024), "CO" è il colore dell'istogramma; se omesso, viene
assunto per default il colore corrente del cursore; OPT
rappresenta il comando per cancellare o disegnare l'i-

stogramma (se è 0 cancella, diverso da zero disegna) che, per default, viene assunto diverso da 0.

In modo simile si utilizza Isto Y:

### SYS XXXX,X,Vy.[CO.[OPT]]

Anche qui XXXX è l'indirizzo da cui è allocata la routine, X è la colonna su cui verrà tracciata la barra, mentre Vy è il valore dell'istogramma (compreso tra 0 e 200), CO e OPT funzionano come per Isto X.

Come ultima cosa ricordiamo che è possibile utilizzare anche solo una porzione di schermo per rappresentare gli istogrammi, magari riservando il resto ad un testo. Così, volendo utilizzare solo metà schermo per isto y, faremo assumere 100 al valore che rappresenta la lunghezza nella formula.

- 1000 PRINTCHR\$(147)"ISTOGRAMMI O RIZZONTALI"
- 1010 PRINT: PRINT"SYS XXXX, UX, YE, COLORE, MODE]]"
- 1020 PRINT:PRINT"UX=UALORE 0< =UX<=319"
- 1030 PRINT:PRINT"Y=RIGA 0< =RIGA<=24"
- 1040 PRINT:PRINT"COLOR=COLORE, O PZIONALE 0<=COLOR<=255"
- 1045 PRINT" COLORE ATTUALE=DE FAULT"
- 1050 PRINT:PRINT"MODE, OPZIONALE, 0=CANCELLA <>0 DISEGNA"
- 1055 PRINT" DISEGNA=DEFAULT"
- 1060 RETURN
- 1100 DATA 032,253,174,032,235,18 3,165,020,164,021,140,168,0
- 1110 DATA 141,167,002,240,012,13 6,208,004,201,064,144,005,1
- 1120 DATA 014,108,000,003,224,02 5,176,247,142,169,002,173,1
- 1130 DATA 002,133,255,169,160,14 1,172,002,160,000,177,122,2 01
- 1140 DATA 044,208,030,032,253,17 4,032,158,183,134,255,160,0
- 1150 DATA 177,122,201,044,208,01 4,032,253,174,032,158,183,1 38

- 1160 DATA 208,005,169,032,141,17 2,002,173,172,002,201,032,2 08
- 1170 DATA 017,173,167,002,168,04 1,007,240,009,152,041,248,0 24
- 1180 DATA 105,008,141,167,002,17 3,167,002,168,162,003,041,2
- 1190 DATA 078,168,002,106,202,20 8,249,141,170,002,152,041,0 07
- 1200 DATA 141,171,002,169,000,14 1,174,002,173,169,002,010,0
- 1210 DATA 024,109,169,002,010,01 0,046,174,002,010,046,174,0 02
- 1220 DATA 133,251,133,253,173,17 4,002,024,105,004,133,252,0 24
- 1230 DATA 105,212,133,254,160,00 0,173,170,002,240,024,173,1 72
- 1240 DATA 002,145,251,165,255,14 5,253,230,253,230,251,208,0 04
- 1250 DATA 230,252,230,254,206,17 0,002,208,232,172,171,002,2 40
- 1260 DATA 040,169,101,136,240,02 7,169,116,136,240,022,169,1 17
- 1270 DATA 136,240,017,169,097,13 6,240,012,169,246,136,240,0 07
- 1280 DATA 169,234,136,240,002,16 9,231,160,000,145,251,165,2 55
- 1290 DATA 145,253,096,-1,31664



- 10 REM DEMO ISTO X
- 20 REM BY FABIO SORGATO
- 30 REM USA LA ROUTINE ISTO X 40 :
- 100 X=26932: REM INIZIO ROUTINE
- 105 IF X=0 THEN PRINT"GUARDA LA LINEA 100 !!!":END
- 110 PRINTCHR\$(147):FOR K=1 TO 1 50
- 120 SYS X,RND(1)\*320,RND(1)\*25, RND(1)\*16
- 130 PRINT CHR\$(19); TAB(12)"ISTO GRAMMANDO..."
- 135 NEXT
- 140 FOR K=0 TO 24:SYS X,319,K,1 4,0:NEXT
- 150 PRINTCHR\$(19);
- 160 INPUT"QUANTI VALORI (1-25)"; V
- 170 IF U<1 OR U>25 THEN 160
- 180 DIM A(U)
- 190 FOR K=0 TO V-1: INPUT A(K): I F A(K)>MX THEN MX=A(K): NEXT
- 200 PRINTCHR\$(147): K=319/MX
- 210 FOR J=0 TO V-1
- 212 C=RND(1)\*16:IF C=PEEK(53281 )AND 15 THEN 212
- 215 SYS X, A(J)\*K, J, C: NEXT
- 220 POKE 198,0:WAIT 198,1:POKE 198,0
- 225 END

### Œ

- 1000 PRINTCHR\$(147)"ISTOGRAMMI V ERTICALI"
- 1010 PRINT: PRINT"SYS XXXX, VX, YC, COLORC, MODE]]"
- 1020 PRINT:PRINT"X=COLONNA 0< =X<=39"
- 1030 PRINT:PRINT"UY=UALORE 0< =UY<=199"
- 1040 PRINT:PRINT"COLOR=COLORE, 0 PZIONALE 0<=COLOR<=255"
- 1045 PRINT" COLORE ATTUALE=DE FAULT"
- 1050 PRINT:PRINT"MODE, OPZIONALE, 0=CANCELLA <>0 DISEGNA"
- 1055 PRINT" DISEGNA-DEFAULT"
- 1060 RETURN

- 1100 DATA 032,253,174,032,158,18 3,224,040,144,005,162,014,1 08
- 1110 DATA 000,003,142,168,002,03 2,253,174,032,158,183,224,2 01
- 1120 DATA 176,238,142,169,002,17 3,134,002,133,255,169,160,1
- 1130 DATA 172,002,160,000,177,12 2,201,044,208,030,032,253,1
- 1140 DATA 032,158,183,134,255,16 0,000,177,122,201,044,208,0 14
- 1150 DATA 032,253,174,032,158,18 3,138,208,005,169,032,141,1
- 1160 DATA 002,173,172,002,201,03 2,208,017,173,169,002,168,0 41
- 1170 DATA 007,240,009,152,041,24 8,024,105,008,141,169,002,1 73
- 1180 DATA 169,002,168,162,003,04 1,248,074,202,208,252,141,1 70
- 1190 DATA 002,152,041,007,141,17 1,002,169,007,133,252,169,2 19
- 1200 DATA 133,254,169,192,024,10 9,168,002,144,004,230,252,2 30
- 1210 DATA 254,133,251,133,253,17 3,170,002,240,031,160,000,1 73
- 1220 DATA 172,002,145,251,165,25 5,145,253,056,165,251,233,0 40
- 1230 DATA 176,004,198,252,198,25 4,133,251,133,253,206,170,0 02
- 1240 DATA 208,225,174,171,002,24 0,040,169,100,202,240,027,1 69
- 1250 DATA 111,202,240,022,169,12 1,202,240,017,169,098,202,2
- 1260 DATA 012,169,248,202,240,00 7,169,247,202,240,002,169,2

1270 DATA 160,000,145,251,165.25 5,145,253,096,-1,31790



- 10 REM DEMO ISTO Y
- 20 REM BY FABIO SORGATO
- 30 REM USA ISTO Y
- 40 :
- 100 X=27182:REM METTERE QUI IL VALORE DI INIZIO DELLA ROUT INE !!!
- 110 IF X=0 THEN PRINT"ATTENTO A LLA LINEA 100...": END
- 115 FOR R=0 TO 39:SYS X,R,200:N EXT
- 117 PRINTCHR\$(19)TAB(8)"SEMPRE ISTOGRAMMANDO...."
- 120 K=200/40:FOR J=1 TO 5
- 130 FOR R=1 TO 40
- 140 SYS X, R-1, R\*K: NEXT
- 150 FOR R=1 TO 40
- 160 SYS X, R-1, R\*K, 1, 0: NEXT
- 170 FOR R=40 TO 1 STEP-1
- 180 SYS X, R-1, 200-R\*K: NEXT
- 190 FOR R=40 TO 1 STEP-1
- 200 SYS X, R-1, 200-R\*K, 1, 0: NEXT
- 210 NEXT
- 220 PRINTCHR\$(147);:INPUT"QUANT I VALORI (1-40)";V
- 225 IF U<1 OR U>40 THEN 220
- 230 L=INT(40/U)
- 240 DIM A(V)
- 250 FOR J=0 TO V-1:INPUT A(J):IF A(J)>MX THEN MX=A(J)
- 260 NEXT: K=200/MX
- 270 FOR J=0 TO U-1:D=A(J)\*K
- 280 C=RND(1)\*16:IF C=PEEK(53281 ) AND 16 THEN 280
- 290 FOR G=0 TO L-1:SYS X,J\*L+G, D,C:NEXT:NEXT
- 300 POKE 198,0:WAIT198,1:POKE19 8,0
- 310 END

```
JSR SAEFD ; prende la virgola
                                               ADC #5D4
                                                          ;di colore
Routine: ISTO X
                                                                                         JSR $B79E ;e un altro valore,
                                               STA SFE
Origin: $C000
                                                                                                    ;se questo e' zero,
                                                                                         TXA
                                               LDY #500
By Fabio Sorgato
                                                                                         BNE *COYF
                                               LDA $02AA ;se la parte alta
                                                                                                    ;salva il carattere
                                               BEG •COCC
                                                          ;dell'istogramma non e'
      JSR SAEFD ; prende una virgola,
                                                                                          LUA #520
      JSR SB7EB ; prende un parametro
                                                          ; nulla.
                                                                                          STA $02AC ; "cancella"

    CØB4 LDA $02AC

                                                            :mette il carattere
                                                                                   *C04F LDA $02AC
                 ;a 16 bit e lo mette
                                                                                                    ;se il carattere
                                                            (cancella o disegna)
                                                                                                     ;salvato e' "cancella",
                 in $14-$15, una virgo-
                                                                                          CMP #$20
                                                STA (SFB), Y ; sullo schermo
                 :la, e un parametro a
                                                                                          BNE *C057
                                               LDA SFF
                                                            ;e il colore
                                                                                          LDA 502A9
                 :B bit in x
                                                                                                    ;arrotonda il valore
                                               STA (SFD), Y ; in memoria colore
      LDA $14
                 :trasferisce le
                                                                                          TAY
                                                                                                    :dell'istogramma
                                                INC $FD
                                                            ;passa alla colonna
                 ;coordinate x in
                                                                                          AND #507
      LDY $15
                                                INC SFB
                                                            ; successiva
                                                                                             ·C067
      STY 502AB ;un'area di lavoro
                                                                                          BEQ
                                                BNE *COC7
                                                                                          TYA
      STA $02A7
                ;se il numero e'
                                                INC SFC
                                                            ;incrementando even-
      BEO *C01E
                                                                                          AND #SF8
                 ; superiore a 256
                                                INC SFE
                                                            :tualmente il byte
                                                                                          CLC
                 ;e superiore a 512
                                                            ;alto
                                                                                          ADC #508
                                         *C0C7 DEC $02AA
      BNE *C019 ;errore.
                                                            ;ripete per tutti
                                                                                          5TA 502A9
                 ;se e' superiore a 320
                                                BNE *CØB4
                                                            ; i valori alti dello
      CMP #540
                                                                                   *C067 LDA $02A9
                                                                                                    prende il valore
      BCC *C01E
                                                            ; istogramma
                                                                                          TAY
                                                                                                     dell'istogramma e lo
*C019 LDX #$0E
                 : ILLEGAL QUANTITY
                                         *COCC LDY $02AB
                                                          ;se il valore basso
                                                                                                     ;salva,
      JMP ($0300)
                                                BEQ *C0F9
                                                          ;dell'istogramma non e'
                                                                                          LDX #503
                                                                                                    ;lo divide per 8
*C01E CPX #$19 ;se y>25
                                                          ;nullo
                                                                                          AND #$FB
                                                                                                    (dividendo tre volte
      BCS *C019 :errore
                                               LDA #$65
                                                                                    *COSF LSR A
                                                          ; carica il carattere
                                                                                                    ;per 2), ottenendo
      SIX $02A9 ; salva y
                                                                                                    ;la parte alta
                                               DEY
                                                                                          DEX
                                                          ;corrispondente alla
      LDA $0286 ;mette il colore cor-
                                                                                          BNE *COSF :dell'istogramma;
                                               BEQ *C@F1
                                                          ; parte bassa del
      STA SFF
                 rente dei caratteri
                                                                                          STA $02AA ;salva il risultato
                                               LDA #574
                                                          ;carattere, compresa
                 ;come default
                                                          ;tra 0 e 7.
                                               DEY
                                                                                          TYA
      LDA #SAO
                ;mette "disegna" come
                                                BEQ *COF1
                                                                                          AND #507
                                                                                                    e la parte bassa
      STA $02AC ; default
                                                                                          STA SOZAB
                                                                                                    :dell'istogramma.
                                               LOA #$75
      LDY #500
                ;se il prossimo carat-
                                                                                                    ;salva l'indirizzo
                                                                                          LDA #507
      LDA ($7A),Y ;tere e' una virgola,
                                               DEY
                                                                                          STA SEC
                                                                                                     dell'ultima riga della:
                                               BEQ *CGF1
      CMP #$2C
                                                                                                    ; memoria di schermo
                                                                                          LDA #$DB
                                               LDA #$51
      BNE *C055
                                                                                                    ;e della memoria di
                                                                                          STA SFE
                                               DEY
      JSR $AEFD ; prende una virgola e
                                                                                          LDA MSCO
                                                                                                    ;colore, entrambe
                                                BEQ *CØF1
      JSR $879E ;il parametro a 8 bit
                                                                                          CLC
                                                                                                     ;sommate alla posizione
                                               LOA #$F6
                 ;del colore.
      STX SFF
                                                                                          ADC $02A8
                                                                                                    ;orizzontale dello
                                               DEY
      LDY #$00 ;Se il prossimo carat-
                                                                                          BCC *C090 ;istogramma (valore x)
                                               BEG *COF1
      LDA ($7A), Y ; tere e' una virgola,
                                                                                          INC SFC
                                               LDA #SEA
      CMP MS2C
                                                                                          INC SFE
                                               DEY
      BNE *C055
                                                                                    *C090 STA 5FB
                                                BEG *CØF1
      JSR SAEFO ;prende la virgola
                                                                                          STA SFD
                                               LDA #SE7
      JSR $879E ;e il parametro mode.
                                         *C@F1 LDY #500
                                                                                          LDA SOZAA ;se la parte alta
                                                            ;Stampa il carattere
      TXA
                                                                                          BEO *COBB ;dell'istogramma non e'
                                                STA (SFB), Y ; sul video e
      BNE *C055 ;se e' uguale a 0,
                                               LDA SFF
                                                            ;il colore
                                                                                                     ; nulla,
      LDA #$20 ;cancella
                                                                                                    ;visualizza un carat-
                                                STA (SFD),Y ;sulla memoria colore *C099 LDY #500
      STA SCEAC
                                                                                          LDA $02AC ; tere cancella/disegna
                                         *COF9 RTS
                                                            :Torna al basic
*C055 LDA $02AC
                 ;se deve cancellare,
                                                                                          STA ($FB), Y ; sullo schermo
      CMP #$20
                                                                                          LDA SFF
                                                                                                     ;e lo colora.
      BNE .COED
                                                                                          STA (SFD), Y
      LDA $02A7
                ;arrotonda il valore
                                                                                          SEC
                 :dell'istogramma
      TAY
                                                                                                     ;calcola la posizione
                                                                                          LDA SFB
      AND #507
                                                                                                    ;solla riga immediata-
                                                                                           58C #$20
      BEQ *C06D
                                                                                           BCS *COAF ; mente superiore
      TYA
                                                                                           DEC SFC
      AND #SF8
                                                                                          DEC SFE
      CLC
                                         Rautine: ISTO Y
                                                                                    *COAF STA SFB
      ADC #$08
                                         Origin: $C000
      STA 502A7
                                         By Fabio Sorgato
                                                                                           DEC $02AA ; e se ha visualizzato
*C06D LDA $02A7 ;prende il valore
                                                                                                     un numero di caratteri
                                                JSR SAEFD ; Prende una virgola
      TAY
                ; lo salva,
                                                                                           BNE *C099 ;uguale alla parte alta
                                               JSR $879E :e un parametro a 8 bit
                ;lo divide per 8
     LDX #$03
                                                                                                     :dell'istogramma,
                                                          ; (valore x)
      AND #SF8
                                                                                    *COBB LOX $02AB ; controlla la parte
                                                CPX #528
                                                          ;se e' superiore a 39,
*C075 LSR $02A8
                                                                                           BEQ *COES ; bassa, se non e'
                                                BCC *COOF
      ROR A
                                         *C00A LDX #$0E ;stampa
                                                                                                      nulla.
      DEX
                                                JMP ($0300) : ILLEGAL QUANTITY
                                                                                           LDA #$64
                                                                                                     ; prende un carattere
      BNE *C075
                                         *COOF STX $02A8 ;deposita il valore;
                                                                                           DEX
                                                                                                     ;alto un numero di
      STA 502AA :e salva il cisultato.
                                                JSR $AEFD ;prende una virgola
                                                                                           BEO *CODD ; pixels corrispondente
                                                JSR $879E ;e il valore delle y.
                                                                                           LDA #56F
                                                                                                    ;al valore basso
                prende i primi tre bit
      AND #507
                                                CPX #$C9 ;se e' superiore a 200
                                                                                           DEX
                                                                                                     :dell'istogramma
      STA $02A8 ;del valore e li salva
                                                BCS *C00A ;errore;
                                                                                           BED *CODD : (compreso tra 1 e 7);
      LDA #500
                ;moltiplica le y*40,
                                                SIX $02A9 ;deposita il valore
                                                                                           LDA #579
      STA $02AE
                                                LDA $0286 :mette il colore attua-
                                                                                           DEX
     LDA 502A9
                                                STA SFF
                                                          ;le del colore come
                                                                                           BEG .CODD
                : •2
      ASL A
                                                          ;defualt, e il
                                                                                           LDA #$62
                : **
      ASL A
                                                LDA #$A0 ;il carattere "disegna"
                                                                                           DEX
      CLC
                                                STA $02AC ;nell'opzione
                                                                                           BEO .CODD
      ADC $02A9 : "5
                                                          ;cancella/disegna,
                : *10
                                                                                           LOA #5FR
      ASL A
                                               LUY #$00
                                                          ;se il prossimo
                                                                                           DEX
      ASL A
                . . 50
                                               LDA ($7A),Y ;carattere e' una
                                                                                           BEG .CODD
      ROL SOZAE
                                                CMP #$2C
                                                          ; virgola,
                : *40
                                                                                           LDA #SF7
      ASL A
                                                BNE *CO4F
                                                                                           DEX
      ROL $02AE
                                               JSR SAEFO ; prende la virgola
                                                                                           8ED .CODD
      STA SFB
                ;salva il risutato
                                               JSR $879E ;e un valore tra Ø e
                                                                                           LD0 0583
      STA SED
                                               STX SFF
                                                          ;255, per il colore
                                                                                     *CODD LDY #$00
                                                                                                     ;stampa il carattere
      LDA $02AE ;e calcola il byte
                                               LDY #$00 ;se c'e' un'altra
                                                                                           STA (SFB), Y
      CLC
                :corrispondente
                                                                                           LDA SFF
                                               LDA ($7A),Y ;virgola,
                                                                                                      ;e lo colora.
      ADC #504
                ;sulla memoria
                ;di schermo
                                                                                           STA (SFD), Y
                                               CUB #25C
      STA SEC
                                                                                     *COES RIS
                e sulla memoria
                                               BNE *CO4F
                                                                                                      :Torna al basic.
      CLC
```

### UN'EMOZIONE DA 1200 BIT AL SECONDO



- La potenza di una banca dati, la dinamica di un quotidiano.
- L'unico servizio telematico italiano con le notizie in tempo reale sul mondo dell'informatica.
- Il solo accessibile tramite la rete nazionale Videotel presente in piu' di 32 distretti telefonici (oltre 1000 comuni!).
- Con LASERNET 800 potrai caricare programmi in TELESOFTWARE, chiacchierare in diretta con tutta Italia sulle CHATLINES, editare un tuo spazio personale su PRIMA PAGINA, leggere le notizie piu' interessanti di LASER NEWS e migliorare la tua programmazione con i nostri corsi.
- Oltre 5000 pagine consultabili 24 ore su 24.
- Il nostro servizio ti costa ogni giorno meno della meta' di un quotidiano!

Per avere maggiori informazioni sul servizio compila il tagliando e spediscilo a: LASERNET 800 VIA G. MODENA, 9 20129 MILANO - T.02/200201

PROVALA!

| es) | i  | 10 | 21 | * | 0 |   | r | i  |     |   |   |    |   |     |     |    |   |   |    |     |   |   |   |   | i | n   | f  | 0 | r | M | a  | z | ì | 0 | ñi |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|----|-----|---|---|----|---|-----|-----|----|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
|     |    |    |    |   |   |   |   |    | S   | u |   | L  | A | S   | E   | R  | H | E | T  |     | 8 | 0 | 0 |   |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| Cog | n  | )( | 1  | 9 |   |   |   | •  |     |   |   |    |   |     |     |    |   |   |    |     | N | 0 | M | ē |   |     | ,  | , | • |   |    |   |   |   |    |
| Jia |    |    |    | ı | ı |   |   |    | ,   |   |   | 1  |   |     |     |    |   |   |    |     | ı | , |   |   |   |     |    |   |   |   |    |   |   | , |    |
| Cit | ta | 3  | *  |   | • |   |   | ,  |     |   |   |    |   | 1   |     |    | , | , |    |     |   |   |   | , |   |     |    | P | r | 0 | Ų  | , |   | , |    |
| CAP |    | ,  |    |   |   |   |   |    |     |   | , |    | T | E   | L   |    |   |   |    |     | 1 |   |   |   | , |     |    |   |   |   | ,  |   |   |   |    |
| )at | a  | -  | d  | i |   | n | 3 | 2  | C   | i | t | a  |   |     |     |    | 1 |   |    |     | 1 |   |   |   |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| []  | m  | i  | o  |   | C | 0 | ń | 16 | ) ( | t | 6 | r  | ř | e   | 1   |    | u | n | :  |     |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
| Com |    |    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |    |   |     |     |    |   |   |    |     |   | A | M | i | g | a   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
|     |    |    |    |   |   |   |   |    |     |   |   |    |   |     |     |    |   |   |    |     |   |   |   |   | _ |     |    |   | P | C |    |   |   |   |    |
| Spe | C  | t  | r  | u | f | 1 |   | _  | 4   | 8 | K |    |   |     | P   | 1  | U | 5 | 1  |     |   | 1 | 2 | 8 |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |    |
|     | Hn |    | 0  | i |   | 3 | , |    | 111 | 1 | 9 | 21 | 4 | 2 1 | + 4 | ٠, | 4 |   | 11 | ^ 6 | 2 | 1 |   | 1 | 6 | 2 6 | 4; | 1 |   | 1 | 25 | 1 |   |   | C  |

### Commodore



## I COMMODOCTORS

La Commodore Italiana ha mantenuto la promessa fatta a suo tempo: in 17 regioni italiane è ora garantito un efficiente servizio di riparazioni gestito da personale altamente qualificato.

In tali centri è in vigore un prezzario, esposto al pubblico, chiaro ed inequivocabile che annulla sgradite sorprese sul conto delle riparazioni.

Ecco, qui di seguito, suddivisi per regioni, i nomi dei 35 centri ufficiali Commodore ai quali rivolgersi con la massima fiducia:

### **ABRUZZO**

Audio Computer Via Umbria, 7 65100 Pescara Tel. 085/29.33.75

### CALABRIA

### Service Center

Via Parisio, 25 87100 Cosenza Tel. 0984/75.74.1

### **CAMPANIA**

### Electrical Engineer

Via Supportico Lopez, 5/A 80137 Napoli Tel. 081/44.44.44 - 29.34.08

### Marvin Service

Via Nazionale delle Puglie, 344 80013 Casalnuovo (Na) Tel. 081/84.24.22.4

### EMILIA ROMAGNA

### Centro Riparatori

Via Lenin, 48/I 41012 Carpi Tel. 059/64.07.70

### Centro Riparatori

Via Galvani, 4 41100 Modena Tel. 059/21.66,02

### MARCHE

### Car

Via Bruno Buozzi, 18 60020 Ancona Tel. 071/80.44.88



### **PIEMONTE**

### Grun A.R.

Via De Sanctis, 126/F 10142 Torino Tel. 011/70.72.47.2

### Computer Service Torino

Via Reiss Romoli, 122/11 10100 Torino Tel. 011/22.02.66.6

### **PUGLIA**

### Viga

Via Domenico Morea, 42 70124 Bari Tel, 080/41.37.66

### SARDEGNA

Alacram Technologies

Via Livenza, 3 09123 Cagliari Tel. 070/28.72.38

### SICILIA

### Cat Elettronica

Via Raverina, 7/A 95100 Catania Tel. 095/43.86.70

### Co.As. Informatica Via Raffaele Mondini. 3

90143 Palermo Tel. 091/29.52.09

### Dr. Sax

Via D. Creti, 77/C 40128 Bologna Tel. 051/35.25.39 Maser

Via Collegio di Spagna. 10 40064 Ozzano Emilia (Bo) Tel. 051/79.84.48

Centro Raccolta

Via Di Corticella, 177 40128 Bologna

S.I.R.A. srl

Via Aniene, 43/45 48100 Ravenna Tel. 0544/64.22.3

### FRIULI VENEZIA GIULIA

Audio Video Service

Via Gemelli, 9 33170 Pordenone Tel. 0434/57.11.04

ET Italia

Via Tavagnacco, 89 33100 Udine Tel. 0432/48.13.39

Hitech

Via Nordio, 9 34100 Trieste Tel. 040/74.11.89

#### LAZIO

Computer Service Italia

Via Sebino, 49 00199 Roma Tel. 06/85.03.86

Tecnicomp

Via dei Georgofili, 65 00159 Roma EUR Tel. 06/51.33.73.9

Elettrotel srl

Via Verolengo, 20 00167 Roma Tel. 06/62.31.06.8

#### LIGURIA

Siragusa

Via Milano, 41 16126 Genova Tel. 010/26.16.55

Teleradio

Via XXV Aprile, 70 18100 Imperia Tel. 0183/21.96.2

### LOMBARDIA

Abiservice srl

Via Ponale, 48 20100 Milano Tel. 02/64.37.49.6

Catme

Via Severoli, 9 20147 Milano Tel. 02/41.52.96.2

Computer Lab

Viale Monte Nero, 66 20135 Milano Tel. 02/54.64.43.6

Computer Service

Via Genala, 19/B 26100 Cremona Tel. 0372/43.58.61

### TOSCANA

G.L.V. Elettronica Via Pietrasantina, 113 56100 Pisa Tel. 050/56.20.35

#### Paolo Paolieri

Via Perfetti Ricasoli, 70 50100 Firenze Tel. 055/43.61.72.0

### TRENTINO ALTO ADIGE

Elecomp

Via Druso, 52/A 39100 Bolzano Tel. 0471/42.12.8

### **UMBRIA**

H.C.H.

Via Ruggero D'Andreotto, 31/A 06100 Perugia Tel. 075/75.33.53

#### VENETO

Carpanese Elettronica Telecomunicazioni

Strada VII Martiri, 101 35100 Padova Tel. 049/62.41.60

Sistel

Via Decorati al Valor Civile, 67 30100 Mestre Tel. 041/93.53.32

Pesente Giovanni

Via Pitagora, 6 37100 Verona Tel. 045/56.59.8



### I nuovi PC Commodore

Sono stati presentati ufficialmente i nuovi modelli PC 10 III e PC 20 III. Tali macchine, in parte simili ai modelli precedenti basati sul microprocessore 8088 e standard MS-Dos, rappresentano una risposta esauriente e tempestiva al mercato dei compatibili IBM; la velocità operativa, infatti, è di 4.77, 7.16 opppure 9.54 Mhz.

Per ciò che riguarda le altre caratteristiche, queste rimangono praticamente identiche a quelle dei modelli precedenti. I componenti, come è intuitivo, sono stati opportunamente selezionati per garantire la corretta gestione di velocità operative così elevate che, tra l'altro, impegnano l'hard disk in trasferimenti dell'ordine di 500 Kbyte al secondo (modello PC 20 111).

L'esplicita garanzia della totale com- oppure 20.61.70). patibilità con il Basic A della IBM non dovrebbe lasciare dubbi sulle reali potenzialità delle nuove macchine.

### Commodore è a scuola con voi

La didattica, come è noto, può avvalersi dell'informatica, ma non sempre sono necessarie macchine sofisticate e costose per introdurre gli elaboratori nella scuola.

Anche un "piccolo" C/64 può andare incontro ai docenti che intendano portare nelle aule scolastiche le meraviglie delle moderne tecnologie.

A pensarla in questo modo sono due società leader nel settore a Milano e Bologna:

"Risorse per la didattica" Srl di Milano, Via Nino Bixio, 38 (02/20.64.59

"Magic Bus" Srl Via Centotrecento, 18 (051/22.37.08 oppure 27.07.01).

Le due organizzazioni potranno fornire alle scuole interessate, ad un prezzo competitivo, un servizio completo ed un'assistenza qualificata in ogni fase della realizzazione dei laboratori, dalla fornitura ed installazione delle macchine fino alla formazione degli stessi insegnanti.

Le scuole che avessero particolari esigenze possono contare anche sulla installazione di sistemi basati tanto su Amiga che su Ms-Dos compatibili, a seconda del software che si intende utilizzare.

Il catalogo dei programmi specifici per la didattica (tutti in lingua italiana) comprende oltre sessanta titoli ed è in continuo aggiornamento.



## METTERSI IN MOSTRA

Due brevi routine, facilissime da digitare, che consentono di richiamare l'attenzione dell'utente in modo diverso dal solito

### 19600 Quattro in uno (Qualsiasi Commodore)

Spesso, quando un programma è in esecuzione, è necessario fare in modo che un messaggio attiri l'attenzione più di altre frasi presenti sul video in quel momento.

Per risolvere il problema si può ricorrere, ad esempio, alla diversa colorazione delle frasi stesse ma, senza dubbio, il metodo più efficace è quello di visualizzare un'animazione nelle vicinanze del messaggio.

I caratteri semigrafici Commodore si prestano benissimo per realizzare qualcosa di molto semplice, ma altrettanto efficace.

Dopo aver dato il solito Run al programma, appare il messaggio "Premi un tasto" posizionato alla destra del video. E' possibile notare che, dopo la frase, un cursore si anima simulando una specie di mini-spirale che, alternativamente, si apre e si chiude finchè non si preme un tasto.

Premuto il tasto, la routine è in grado di dimostrare la sua molteplicità di impiego: la frase che si chiede di digitare sarà, ovviamente, quella che in seguito verrà visualizzata; la velocità, da indicare con un valore compreso tra O (massima) e 50 (minima), rappresenterà quella dell'animazione; la distanza dal bordo, infine, sarà quella a partire dalla quale verrà evidenziato il messaggio stesso.

Alcuni caratteri speciali, come si potrà sperimentare, sono quelli che si possono ottenere premendo il tasto Commodore ed i tasti "V" ", "I"; gli altri, invece, si ottengono combinando il tasto di reverse, Chr\$(18), con i tasti Commodore più "I", "F" ed altri la cui individuazione affidiamo al lettore che voglia saperne di più...

Qualora fosse utile, è bene tener presente che, al "ritorno" dalla subroutine, la variabile XO\$ conterrà il simbolo del tasto premuto.

100 REM DIMOSTRATIVO: CURSORE I N EVIDENZA

110 :

120 PRINTCHR\$(147):X1\$="PREMI U N TASTO":X3=20:X2=10:GOSUB 19600

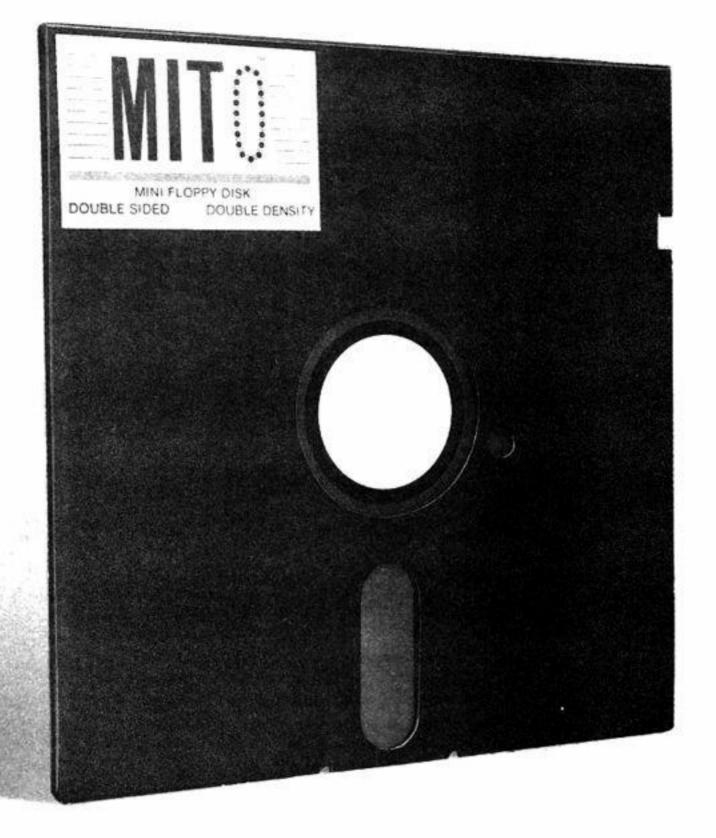

# LA PERFEZIONE DIVENTA MITO

MITO - 5 1 4" Floppy 48 TPI Doppia Faccia - Doppia Densita Garantito al 100% - Velocita di registrazione 5800 BPI 600 000 bytes unformatted

### le misure della perfezione

RECOVERY SERVICE - Un nostro servizio esclusivo. Cosa e il Recovery Service? E uno scudo a protezione del vostro lavoro. Se per un incidente qualsiasi: macchie di caffe, di cioccolato o impronte, il vostro disk dovesse danneggiarsi. la MICROFORUM e in grado di recuperare i dati senza alcun esborso da parte vostra.



La MICROFORUM MANUFACTURING INC. e interessata all'ampliamento della propria rete distributiva. Per qualsiasi contatto scrivere anche in italiano.

130 PRINTCHR\$(147):PRINT:PRINT 220 INPUT "DIGITA FRASE"; X15: IN PUT "VELOCITA'"; X2 226 INPUT "DISTANZA"; X3 230 PRINTCHR\$(147):PRINT:PRINT: GOSUB 19600 9998 : 9999 END 19600 X0\$(1)=CHR\$(190):X0\$(2)=CHR \$(18)+CHR\$(162):XØ\$(3)=CHR\$ (18)+CHR\$(187) 19610 X0\$(4)=CHR\$(18)+CHR\$(32):X0 \$(5)=CHR\$(18)+CHR\$(190)+CHR \$(146) 19620 X0\$(6)=CHR\$(162):X0\$(7)=CHR \$(187):X0\$(8)=CHR\$(32) 19630 PRINT TAB(X3)X1\$; 19640 FOR X0=1 TO 8:FOR X1=1 TO X 2: PRINTXØ\$(XØ)CHR\$(157); :GE T XØ\$ 19650 IF X0\$<>"" THEN X1=X2:X0=8 19660 NEXTX1, XØ 19670 IF XOS="" THEN 19640

# Corso di Linguaggio Macchina e routine Grafiche per il tuo Commodore 64

19699 REM CURSORE IN EVIDENZA

Una pubblicazione monografica della Systems Editoriale, curata da Alessandro de Simone, per avvicinarsi al meraviglioso mondo del Linguaggio Macchina e della sua più immediata applicazione: la grafica tridimensionale in alta risoluzione.

Richiedi oggi stesso la super-confezione contenente il fascicolo "Commodore Speciale", un fascicolo omaggio di Commodore Computer Club ed il dischetto che riporta TUTTI i programmi pubblicati nello stesso fascicolo!

N.B.: Il solo fascicolo "Commodore Speciale" è offerto al prezzo di L.6000 oltre a L.3000 per spese di spedizione.

Non è possibile inviare i programmi su nastro-cassetta, ma solo su disco.

Coloro che desiderano procurarsi il package completo (due fascicoli oltre al dischetto) devono utilizzare la scheda pubblicata in fondo alla rivista.

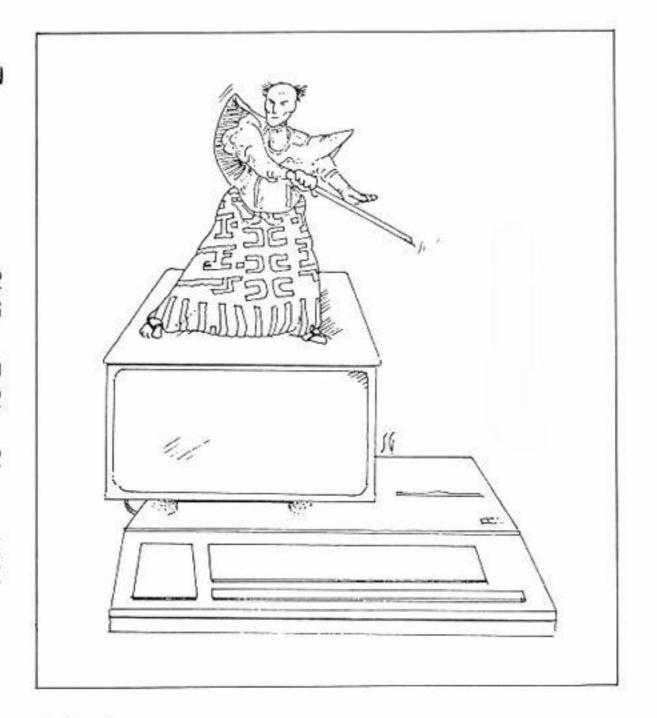

### 19700 Frase al neon (Qualsiasi Commodore)

Anche in questo caso si tratta di mettere in evidenza una frase impostata dall'utente.

Stavolta, però, non è presente un cursore, ma i caratteri che costituiscono la frase stessa vengono posti in reverse uno alla volta, da sinistra a destra e, se richiesto, anche viceversa.

Il ricorso frequente alle funzioni stringa, ed in particolare Mid\$, consente di far funzionare correttamente la routine, dalla quale è possibile "uscire" premendo un tasto in qualsiasi momento.

La prima parte del programma dimostrativo facilità la comprensione del listato stesso; la seconda parte, invece, chiederà la digitazione della frase da porre in evidenza, la velocità dell'elaborazione (0= massima), l'impostazione da sinistra a destra (0) oppure anche il vicecersa (1) e, infine, la distanza dal bordo sinistro al quale visualizzare la frase digitata.

Al "ritorno" dalla subroutine la variabile XO\$ conterrà il simbolo del tasto premuto.

- 100 REM DIMOSTRATIVO ENCICLOPED IA DI ROUTINE
- 110
- 111 PRINTCHR\$(147)"PREMI UN TAS
- 120 X1\$="DA SINISTRA A DESTRA": X4=50:X3=0:GOSUB 19700

19689 RETURN

# LA PERFEZIONE DIVENTA MITO





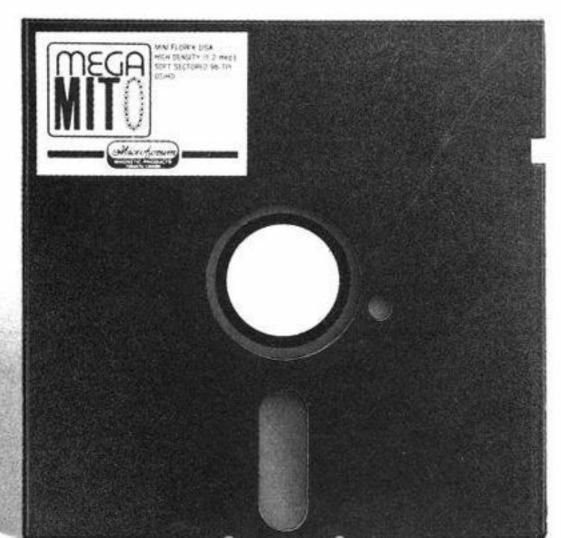

QUAD-MITO - 5 1/4" 96 TPI DS/QD
Floppy disk a quadrupla densità, disegnato per aumentare la capacità di registrazione sino a 780 kb per dischetto.
Velocità di registrazione 5800 BPI

MEGA-MITO - 5 1/4" 96 TPI HIGH DENSITY Floppy ad alta densità, disegnato per drive da 1.2 MEG (AT e compatibili). Velocità di registrazione 9650 BPI

MICRO-MITO - 3 1/2" 135 TPI DS/DD Costruito per l'era dei disk drive da 3 1/2". Velocità di registrazione 8100 BPI

le misure della perfezione



944/A St. Claire Ave. West TORONTO, CANADA M6C 1C8 Tel. (416) 656-6406 - Tix. 06-23303 MICROFORUM TOR Telefax (416) 656-6368

La MICROFORUM MANUFACTURING INC.
e interessata all'ampliamento della propria rete distributiva.
Per qualsiasi contatto scrivere anche in italiano.

130 X15="DA SINISTRA A DESTRA E VICEVERSA...": X4=20: X3=1:G OSUB 19700 140 PRINTCHR\$(147): INPUT "DIGIT A FRASE"; X15 150 INPUT "UELOCITA'"; X4 170 INPUT "INVERSIONE (1/0)"; X3 180 INPUT "DISTANZA DA BORDO SI N."; X2 190 GOSUB 19700 9998 : 9999 END 19700 X1=LEN(X1\$) 19710 PRINT: PRINT: PRINT TAB(X2)X1 \$; 19720 FOR X0=1 TO X1:PRINTCHR\$(15 7);:NEXT 19730 FOR X0=1 TO X1:PRINTCHR\$(18 OMID\$(X1\$, X0, 1);:FOR X9=1 T D X4: NEXT

19735 GET XØ\$: IF XØ\$<>"" THEN XØ= X1:GOTO 19741 19740 PRINTCHR\$(157)CHR\$(146)MID\$ (X15, X0, 1);19741 NEXT 19742 IF X0\$<>"" THEN RETURN 19745 IF X3=0 THEN 19720 19750 PRINTCHR\$(157);:FOR X0=X1 T O 1 STEP -1:PRINTCHR\$(18)MI D\$(X1\$,X0,1); 19755 FOR X9=1 TO X4: NEXT: GET XØ\$ 19756 IF XØ\$<>"" THEN XØ=1:GOTO 1 9765 19760 PRINTCHR\$(157)CHR\$(146)MID\$ (X1\$, XØ, 1); CHR\$(157); CHR\$(1 57); 19765 NEXT 19766 IF X0\$<>"" THEN RETURN

19770 PRINTCHR\$(29);:GOTO 19730

19799 REM EUIDENZIATORE DI FRASI

# A SOLE 285.000 LIRE, IVA COMPRESA IL DISK DRIVE PER IL TUO COMMODORE 64/128\* \* DRIVE 1571 COMPATIBILE A SOLE 395.000 LIRE, IVA COMPRESA





Rapide spedizioni in tutta ITALIA, con pagamento contrassegno al postino + Lire 15.000 quale contributo spese di spedizione Nessun addebito di spese a chi allega all'ordine un assegno non trasferibile o un vaglia postale intestati alla CIRCE Electronics, SrI - Via Primo Maggio, 26 - Zona Industriale - 37012 BUSSOLENGO (VR) - Tel. (045) 71.51.043 Per ricevere il catalogo HARDWARE, inviare L. 1000 in francobolli.





Ogni mese, su queste pagine, verranno esaminati e testati i videogame più recenti per i computer Commodore 64 ed Amiga.

Ad ogni descrizione verranno associate una immagine, catturata tra le più belle schermate, ed una breve pagella.

Quest'ultima, pur se, inevitabilmente, frutto di
impressioni personali di
chi esamina il gioco
stesso, ha lo scopo di assegnare una valutazione
del livello del software, soprattutto tenendo
conto di altri game analoghi disponibili sul
mercato.

La pagella, comprende cinque voci:

IMPATTO: indica il livello di interesse suscitato dalla presentazione e dal tema del gioco.

SCENARIO: riguarda l'accuratezza con cui è realizzata la grafica e l'efficacia dei disegni degli sprite.

**SUONO:** valuta gli effetti sonori presenti e le eventuali musiche di sottofondo.

INTERESSE: si riferisce al livello di interesse che il gioco può suscitare in un giocatore abituato ai videogame e, implicitamente, alla sua probabilità di "permanenza" sui vostri monitor.

TOTALE: ha lo scopo di sintetizzare i precedenti valori con un voto unico.



### DELTAFIGHTER

In questo avvincente gioco vi troverete alla guida di un caccia a reazione armato di missili: la vostra missione è quella di attraversare l'intero sofisticato sistema di difesa nemico, addentrandovi il più possibile nel territorio, mentre avversari sempre più agguerriti tenteranno di fermarvi: dai primi elicotteri in volo lento, incontrati sul mare ancor prima della costa, fino ai velocissimi jet che compaiono nelle schermate successive.

Tutto vi sarà ostile mentre il livello di difficoltà cresce a mano a mano che il Deltafighter avanza.

Certamente solo un bravo pilota può portare a termine questa missione: spetta a voi dimostrare di esserlo, raggiungendo l'aeroporto nemico, e tutte le installazioni che seguono, fino a



conquistare il bunker corazzato!

Deltafighter, nonostante sia un videogame, è incluso nel disco "Commodore Utilities" (presto in edicola) che contiene ben 15 programmi di utilità generale per tutti gli utenti di C/64-128.

### OUTRIDER C/64-128

Fa parte della cassetta Software Club n.17 ora in edicola; è un gioco di alto livello, graficamente ben curato e con buoni effetti sonori.

Tu, protagonista alla guida di una nuovissima astronave, hai il compito di penetrare nelle difese di una base aliena.

L'impresa non è facile come

sembra, i guardiani sono all'erta e i pericoli numerosi...

Attraverso un paesaggio alieno, ma per molti aspetti simile a quello terrestre, incontrerai ogni sorta di avversari, dalle astronavi alle barriere metalliche, alle torrette di guardia.

Riuscirai a sopravvivere ed a raggiungere il "Crystal-level", dove dovrai impadronirti dei quattro cristalli che riforniscono di energia la base aliena?



Questo semplice gioco, incluso in Software Club n.17, metterà a dura prova la vostra precisione nel controllo del Joy.

Alla guida di un modulo spaziale dovrete guidare, verso l'astronave, un gruppo di container, inviati in orbita dalla Terra.

Il vostro compito sarà quello di intercettarli e di stivarli all'interno dell'astronave.

Una buona grafica rende gradevole il gioco.







### I TRE MOSCHETTIERI Amiga



Un gioco di avventura classico, con presentazione grafica "d'e-poca" estremente rifinita. I personaggi sono i celeberrimi Athos, Porthos, Aramis e d'Artagnan, che svolgono fedelmente la trama del libro di Dumas. Non è necessario digitare le parole in inglese, perchè per ogni situazione il computer presenta un numero finito di possibilità di azione o risposta, selezionabili pigiando un singolo tasto.

| IMPATTO   | 7 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     |   |
| INTERESSE |   |
| TOTALE    | 7 |

### SHANGHAI Amiga



Basato sull'antichissimo passatempo cinese, chiamato "Mah-Jongg", si tratta di un appassionante gioco di riflessione, giocabile in più persone oppure da soli.

Il programma prevede una presentazione grafica estremamente curata delle figurine di gioco. Tutto viene controllato da Mouse, e tramite menu a sipario.

| IMPATTO<br>SCENARIO<br>SUONO<br>INTERESSE<br>TOTALE | 8 |
|-----------------------------------------------------|---|
| SCENARIO                                            | 8 |
| SUONO                                               | 7 |
| INTERESSE                                           | 7 |
| TOTALE                                              | 8 |

### LAST MISSION C/64-128



Un classico gioco spaziale con tanto di scrolling nelle quattro direzioni.

Il tipico videogame che vede protagonista il giocatore in una missione molto pericolosa, al limite del suicidio.

 Last mission, molto interessante dal punto di vista della musica e degli effetti sonori, si rivela purtroppo deludente a livello grafico.

| IMPATTO   | 7 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 5 |
| SUONO     | 8 |
| INTERESSE | 5 |
| TOTALE    | 5 |

### WINTER GAMES Amiga



La classica implementazione di giochi sportivi, noti sul C/64. In questo caso si tratta di sport invernali, e precisamente: salto acrobatico con gli sci, biathlon (sci di fondo e tiro al bersaglio), pattinaggio veloce, pattinaggio figurato, salto con gli sci, pattinaggio artistico, bob a due. Tutti i giochi dispongono di un'ottima presentazione grafica, specie il Biathlon ed il salto con gli sci.

| IMPATTO<br>SCENARIO<br>SUONO<br>INTERESSE<br>TOTALE | 7 |
|-----------------------------------------------------|---|
| SCENARIO                                            | 6 |
| SUONO                                               | 8 |
| INTERESSE                                           | 7 |
| TOTALE                                              | 6 |

### BUGGY BOY C/64-128



Appartiene alla categoria dei "racing-games", in cui il giocatore è alla guida di un'automobile (o motocicletta).

Naturalmente lo scopo è quello di percorrere il tratto di strada più lungo possibile, evitando incidenti ed inconvenienti vari.

Nonostante il tipo di gioco sia piuttosto inflazionato (vedi i vari Pitstop, Revs ecc...) Buggy Boy risulta interessante ed invitante

| IMPATTO   | 7 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     | 6 |
| INTERESSE | 7 |
| TOTALE    | 8 |

### TASAR Amiga



Questo programma è un classico videogioco "tuttogrilletto", dove su di un numero imprecisato di scenografie bisogna salvare animaletti da alieni. Si tratta di un "Defender" evolutissimo, programmato con tecnica ineccepibile: grafica di scenografia colorata, scorrimenti fluidissimi, personaggi molto divertenti ed animati. Un gioco adatto a tutti i possessori di joystick.

| IMPATTO                                             | 8 |
|-----------------------------------------------------|---|
| SCENARIO                                            | 7 |
| SUONO                                               | 8 |
| INTERESSE                                           | 8 |
| IMPATTO<br>SCENARIO<br>SUONO<br>INTERESSE<br>TOTALE | 7 |

### IMPLOSION C/64-128



Graficamente molto valido, grazie alle animazioni, risulta invece troppo semplice dal punto di vista della trama e dell'idea di base.

Lo scopo è quello far "implodere" un pianeta artificiale che minaccia la buona, vecchia Terra.

Tre astronavi hanno il compito di distruggere alcune sfere di energia, fino a portare il pianeta al collasso.

| 7 |
|---|
| 7 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
|   |

### ROADWAR 2000 Amiga



Un classico gioco strategico, anche se la grafica curatissima di cui è dotato potrebbe fare pensare ad un arcade. La scena rappresenta gli Stati Uniti dopo una guerra batteriologica, dove si aggirano bande di teppisti in auto. Il nostro obiettivo è recuperare gli scienziati, disseminati chissà dove, e portarli in un laboratorio dove possano produrre un qualche rimedio al disastro.

| IMPATTO   | 8 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     | 7 |
| INTERESSE | 6 |
| TOTALE    | 7 |



### STREET HASSLE C/64-128



Come molti giochi del genere, Street hassle propone una serie di combattimenti uomo-uomo di crescente difficoltà.

La principale differenza risiede nel fatto che il nostro eroe dovrà combattere contro numerosi avversari, tra cui uomini, donne, ciechi molto pericolosi per il loro bastone.

Le difficoltà, come di consueto, sono crescenti; dapprima gli avversari combattono da soli e, successivamente, in gruppo.

| IMPATTO   | 7 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 7 |
| SUONO     | 6 |
| INTERESSE | 7 |
| TOTALE    | 7 |

### WORLD GAMES Amiga



Un blocco di programmi sportivi, come consuetudine ormai della EPYX. In questo caso sono compresi anche sport folkloristici, come il rodeo. Ricordiamo il sollevamento pesi (due specialità), il salto di barili con i pattini, il tuffo dalla scogliera, il percorso con la pertica.

Presi singolarmente, i programmini sono quasi tutti banali, ma nel complesso si può giocare per molto tempo prima di diventare campioni.

| 8 |
|---|
| 8 |
| 9 |
| 8 |
| 8 |
|   |

### BORROWED TIME Amiga



Un bel gioco d'avventura, molto evoluto nella programmazione, tipico esponente dell'ultima generazione di sofware per i computer a sedici bit. La grafica è continua, realistica, animata. Si vestono i panni di un investigatore privato alle prese con un misterioso delitto. La gestione per mezzo del mouse, ed i menu a disegnini, rendono il programma estremamente giocabile.

| IMPATTO   | 8 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     | 7 |
| INTERESSE |   |
| TOTALE    | 7 |

### ZIG ZAG C/64-128



Un videogame che appartiene alla generazione di Marble Madness e Zaxxon, anche se i protagonisti sono diversi.

L'effetto tridimensionale è notevole e lo scrolling delle schermate risulta impeccabile: Zig Zag è senz'altro una chicca per gli appassionati di questo genere di game.

La presentazione e il titolo di testa sono particolarmente riusciti, come pure gli effetti sonori e le musiche di sottofondo.

| 8 |
|---|
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
|   |

### EARL WEAVER BASEBALL Amiga

La migliore implementazione del gioco del baseball visto sino ad ora. E' un misto di gioco "arcade", ovvero di movimento, ed un gioco strategico, in quanto si devono scegliere i giocatori da mettere in campo. La grafica è curatissima sia per quanto riguarda l'animazione (giocatori dotati di vita propria, simulazione del lancio e della battura da

cartone animato), sia per la scena. Anche gli effetti sonori sono gradevoli.

Si nota l'effetto della consulenza di uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, Earl Weaver; il computer può simulare, su base statistica, tutte le sue decisioni, fornendo così una squadra perfettamente schierata.

| IMPATTO   | 8 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     | 8 |
| INTERESSE | 8 |
| TOTALE    | 8 |

### KING QUEST III Amiga

E' la terza parte di una serie di avventure con grafica animata che ha spopolato negli USA su elaboratori vari (Tandy, Macintosh, IBM, Atari ST) ora anche per Amiga, grazie al lavoro di ben nove programmatori ed artisti.

Si vestono gli umili panni di Gwydion, servo del cattivo mago Mannanan che tiranneggia un piccolo paesino grazie ai suoi poteri magici. Dobbiamo rubare i suoi incantesimi ed eliminare il paesino dal cattivone.

La grafica è in bassa risoluzione, ma coloratissima, viva e ricca di particolari. Il nostro eroe viene mosso da joystick, ma l'accesso alle varie locazioni, avviene con un certo ritardo.

| IMPATTO<br>SCENARIO | 8 |
|---------------------|---|
| SCENARIO            | 8 |
| SUONO               | 8 |
| INTERESSE           | 8 |
| TOTALE              | 8 |

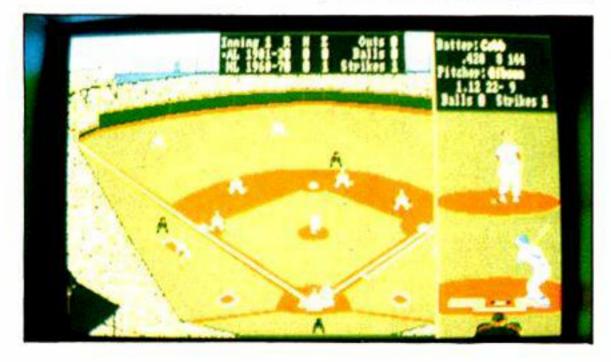





### POKER C/64-128

Finalmente, e per la prima volta, una VERA simulazione del Poker: non più una sfida tra due giocatori (uomo e computer), ma una sfida in cui il computer simula e gestisce tre differenti giocatori mentre il quarto è comandato dal "giocatore-uomo" tramite tastiera.

La grafica è eccellente, le carte sono ben disegnate e facilmente riconoscibili. Gli appassionati di giochi di carte non si lasceranno certo sfuggire questo interessante game, anch'esso presente sulla cassetta Software Club n.17.

Si tratta comunque di un passatempo interessante, specie per chi non ama i giochi di avventura nè i giochi "tuttogrilletto".

| IMPATTO   | 8 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 7 |
| SUONO     | 8 |
| INTERESSE | 7 |
| TOTALE    | 6 |

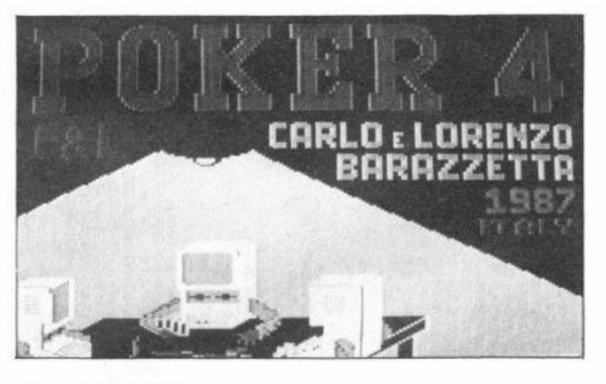

### GUERRILLA C/64-128

I wargame sono giochi di simulazione che permettono di rappresentare battaglie di ogni genere, realmente avvenute oppure totalmente inventate.

Di solito i wargame vengono giocati su... carta (il più popolare di essi è il Risiko) da uno o più giocatori; solo recentemente sono state realizzate versioni per computer. Guerrilla appartiene, appunto, a questa categoria e vede il giocatore, impegnato in una simulazione di guerra, alle prese con dislocazioni di intere armate, scavo di trincee e operazioni belliche di ogni genere.

Data la notevole durata di ogni partita, è prevista la possibilità di archiviarla su supporto magnetico.

Guerrilla fa parte dei programmi di Software Club n.17.



### TEST DRIVE Amiga



Si tratta della prima simulazione di corsa automobilistica disponibile per Amiga, erede del vecchio "Pole Position". In questo caso non si compete con bolidi da formula uno, ma si manovra il joystick, pardon, il volante di potentissime macchine (Ferrari Testarossa, Porsche, Lotus...) su di una normale strada e bisogna dare prova della propria bravura di guida coprendo nel minore tempo possibile il tratto di strada senza provocare incidenti con altri veicoli, senza farsi multare per eccesso di velocità, senza disfare l'avantreno su qualche macigno caduto sulla strada e senza andare fuori strada.

Il programma è stato sviluppato da ben undici persone ed è dotato di ottima grafica, sia di scena che di movimento.

| IMPATTO   | 7 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 8 |
| SUONO     | 7 |
| INTERESSE | 6 |
| TOTALE    | 7 |

### CHAMPIONSHIP FOOTBALL Amiga

Una divertentissima simulazione del football americano, praticamente identica alla versione per C/64, ma con grafica molto più curata.

E' suddiviso in fase strategica e fase arcade. Nella prima si decidono gli schemi di gioco, a seconda che la nostra squadra sia in difesa od all'attacco. Nella seconda fase si muove il giocatore col joystick e si vede "in tempo reale" (ma non proprio veloce...) lo svolgimento dell'azione, con una visione a tutto schermo come dagli occhi del nostro giocatore.

Il manuale provvede fortunatamente ad una ampia spiegazione di tutti gli schemi di gioco.

| IMPATTO   | 8 |
|-----------|---|
| SCENARIO  | 6 |
| SUONO     | 7 |
| INTERESSE | 8 |
| TOTALE    | 8 |

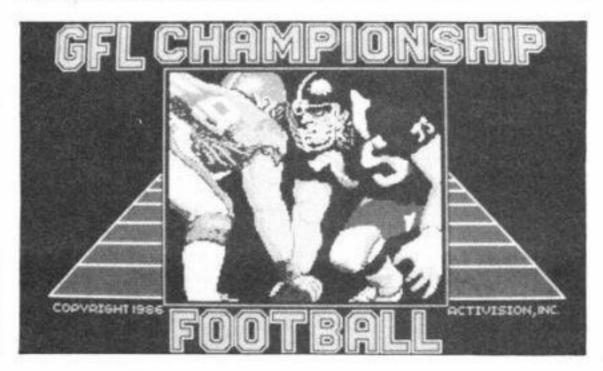

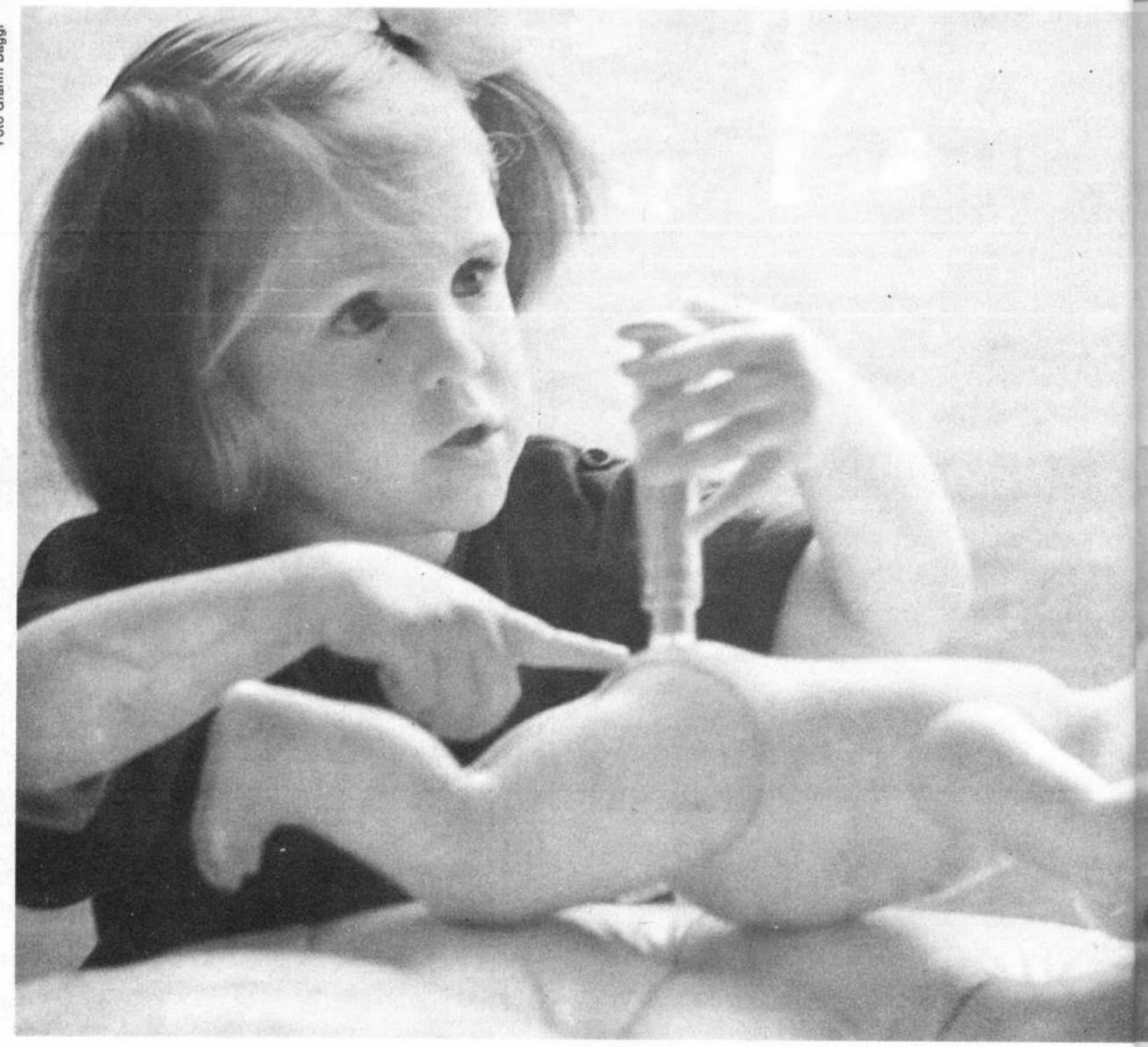

## DIAMO UNA MANO ALLA VITA

Unicef è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

Creato nel 1946 per soccorrere i bambini vittime del secondo conflitto mondiale, ora si occupa esclusivamente dei paesi in via di sviluppo.

Oggi l'Unicef opera in 117 paesi del Terzo Mondo con l'obiettivo primario di dimezzare il tasso di mortalità infantile salvando 7 milioni di piccole vite all'anno e proteggere la salute e la crescita di molti milioni di altri bambini.

L'Unicef è apolitico e i suoi finanziamenti provengono esclusivamente dai contributi volontari.

Il 75% dei fondi provengono da stanziamenti governativi, mentre il 25% proviene da privati. Vaccinazioni: per salvare milioni di vite.

Uno dei programmi dell'Unicef è quello di assicurare al maggiore numero possibile di bambini una serie completa di vaccinazioni.

Con un costo totale di 10 mila lire a testa, esse proteggono il bambino contro il morbillo, la difterite, la pertosse, la tubercolosi e la poliomielite.

Si calcola che queste malattie uccidano attualmente 5 milioni di bambini ogni anno e provocano delle infermità in altri 5 milioni.

L'impegno dell'Unicef è quello di formare il maggiore numero possibile di medici e di personale sanitario di base

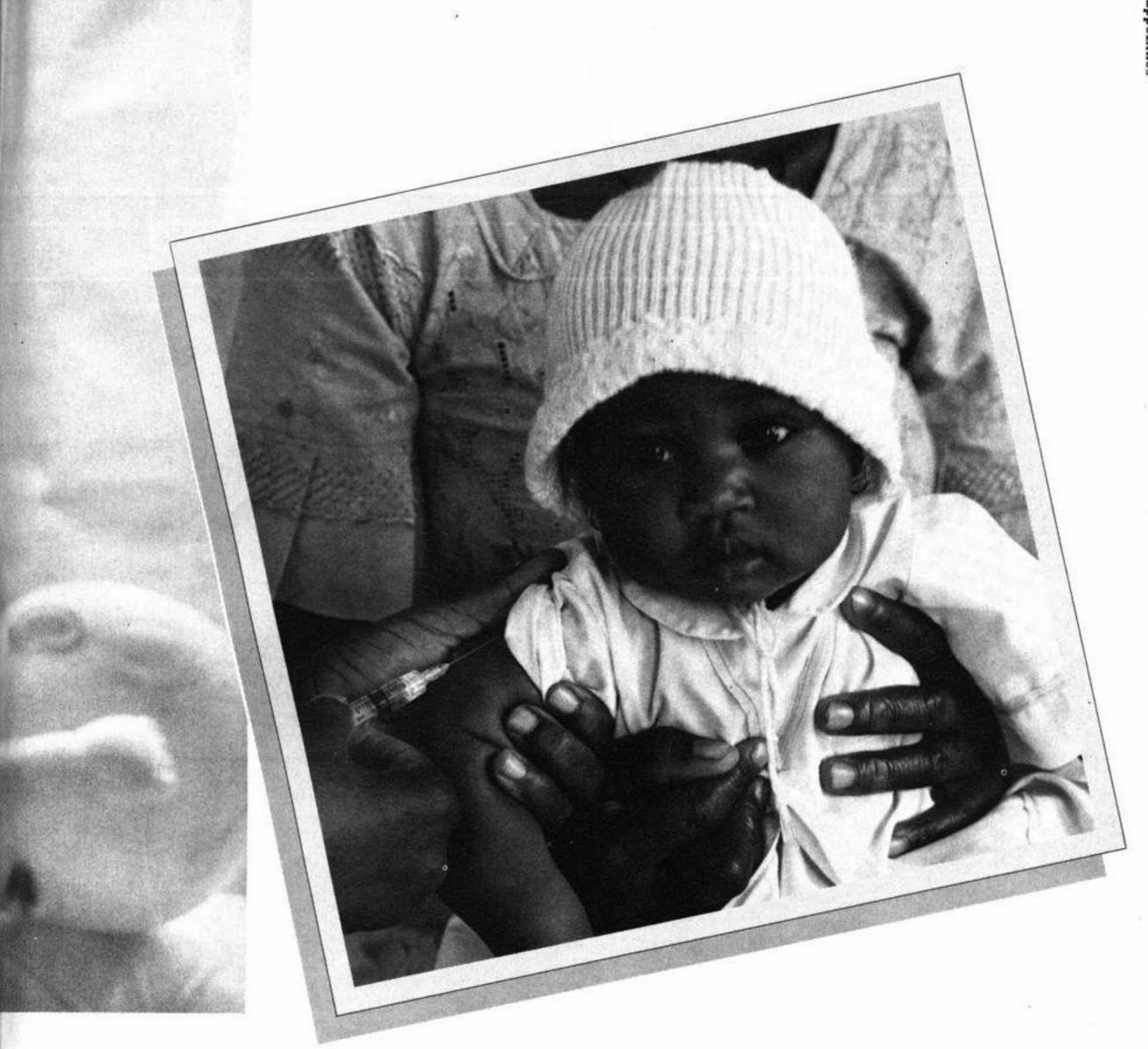

# DOVE LA SALUTE NON È UN GIOCO.

e di mettere a disposizione i vaccini necessari, con uno sforzo finanziario molto elevato. Anche tu puoi fare molto per risolvere questo problema.

Unicef - 1946/1986 - Quarant'anni al servizio delle madri e dei bambini di tutto il mondo.

Milioni di bambini da aiutare sono buone ragioni per aiutare l'Unicef.

Puoi inviare il tuo contributo direttamente al Comitato Italiano per l'Unicef sul c/c postale n. 26479006, piazza Marconi 25, 00144 Roma. Grazie.

Per informazioni, cerca sull'elenco telefonico della tua città alla voce Unicef.



# IL CLUB DEI CLUB

In questa rubrica troverete gli indirizzi dei Club di utenti Commodore che hanno segnalato i propri dati alla rivista. Le associazioni che inendono entrare in questo elenco possono contattare la Segreteria di Redazione di Commodore Computer Club.



Crazy Computer Club, Via Montessori, 1 - 97100 Ragusa. Telefonare il sabato e la domeni al 0932/45140 chiedendo di Walter o Luca. Quota di iscrizione L. 5000 mensili.

C/128 Club, Via Garibaldi 91 - 93010 Arnesano (Lecce). Telefonare il sabato dopo le 15.30 al 0832/626880 chiedendo di Alessandro Biasco o Enrico Cafiero. Quota di iscrizione L. 1.000 mensili.

Commodore News Club, Via Cherso, 1 07040 Fertilia (Sassari). Telefonare allo 079/930170 dopo le 17.00, chiedendo di Giancarlo o Michele Rosa. Quota di iscrizione L. 5.000 mensili.

Cerco possessori di computer C/64, Amiga in zona Fermo (Ascoli Piceno) per costituire un Club. Per l'iniziativa telefonare a Alfredo Marsili 0734/58265.

Software Computer 64/128 Club. P.O. Box 39 - 13060 Valdengo (VC). Telefonare o scrivere per informazioni e Fabbri o Daniele Vespignani. Quota di i- Laggio scambio idee. Tel. 015/680468.

Cosmos 3.000, via Trieste, 18 - 65010 Cerratina (Pescara). Telefonare allo 085/9771045 chiedendo di Jovanovic o Tocco. Quota di iscrizione 15.000 con disco o cassette.

Piave Software, via Isola 14 - 31050 Zenson di Piave (TV), telefonare allo 0421/464085 chiedendo di Francesco Bisiol.

ABS, via F.A. Gualterio 122 - 00100 Roma. Telefonare allo 06/8121866 chiiedendo di Caterina Albertini o francesco Serra. Quota di iscrizione L. 5.000 semestrali.

Logical Club, via Bolghetto - 6877 Coldrerio (TI) - Svizzera. Telefonare allo 091/463860.

Commodore Soft Club, piazza Giuseppe Verdi 16 - 72021 Francavilla Fontana (Brindisi). telefonare allo 0831/949876 chiedendo di Daniele. Quota di iscrizione 6.0000 all'atto dell'iscrizione. L. 4.000 mensili.

Star Soft Club, via Ugo Niutta 4-80128 Napoli, Scrivere, Quota di iscrizione mensile L. 1.000.

Commodore SGM, Via San Domenico. 27 - 89017 San Giorgio m> (Reggio Calabria). Scrivere a Zanotti Domenico o Girolamo Raso.

Video Computer Club, via Marri 12 -48018 Faenza (Ravenna). Telefonare allo scrizione L. 5000.

A.D. Soft Club. viale Fiume 125/a Viterbo. Scrivere a Andrea D'Alessandro.

Friend's Commodore, via Vescovo M. Vaglio, 37 - 73044 Galatone (Lecce). Telefonare allo 0833/861613 chiedendo di Gianluca Terrragno o Francesco Cuppone. Quota di iscrizione semestrale L. 10.000 - 5.000.

Commodore Masters, via Mezzacapo 84036 Sala Consilina (Salerno). telefonare allo 0975/22098 il sabato e la domenica chiedendo di Giuseppe Marcialis o Carlo tacelli. Quota di iscrizione L. 1.000 mensili.

Cielo Commodore Club, Via San Tiziano 7 - 31020 Zoppè (TV). Telefonare allo 0438/777474 chiedendo di Miguel Angel Tomasella.

Computers 'N' Programs Club, via delle Albizze 40 - 00172 Roma, Telefonaro allo 06/288368.

Sts Group, piazza Giordano Bruno 15 -44011 Argenta (FE), telefonare allo 0532/804826 chiedendo di Alessandro Nepoti o Luca Vibrante. Quota di isrizione L. 30.000 annuali.

Leosoft Club Amiga & C/64, via Sebastiano Nicastro 4 - 91026 Mazara del vallo (TP). Telefonare allo 0923/945623 - 931302.

Cerchiamo utenti interessati a far parte di un nuovo club C/64. Scrivere a Rober-0546/32666 chiedendo di Christian to Codarin, piazza A. Ronzon 3 -32040 di Cadore. 77492.



# PRODUTTI SYSTEMS EDITORIALE

### Software su cassetta

La voce III L.12000 Raffaello L.10000 Oroscopo L.12000 Computer-Music L.12000 Gestione familiare L.12000 Banca dati L.12000 Dichiarazione dei redditi (740/S) L.16000 Matematica finanziaria Analisi di bilancio Arredare (richiede linguaggio Simon's Basic)

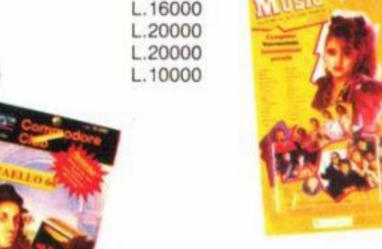











Ms-Dos & Gw-Basic L.25000 Ms-Dos & Gw-Basic (con prova di acquisto L.15000 cassetta) La voce III L.12000 Raffaello L.10000 L.12000 Oroscopo Computer-Music L.12000 Gestione familiare L.12000 Banca dati L.12000 Dichiarazione dei redditi (740/S) L.24000 Matematica finanziaria L.20000 L.20000 Analisi di bilancio Arredare (richiede linguaggio Simon's Basic) L.20000 Graphic Expander C/128 in modo 80 colonne L.27000 Linguaggio macchina + Routine grafiche L.12000







Offerta "Commodore speciale L.M." + dischetto

L.16000









### Directory

L.12000 Ciascun dischetto

### Arretrati

Ciascun numero arretrato di Commodore Computer Club Ciascun numero arretrato di Personal Computer Ciascun numero arretrato di VR Videoregistrare

L. 5000 L. 5000

L. 5000



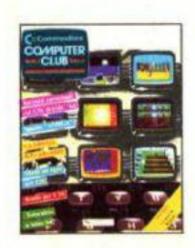





Per un ottimale utilizzo del software "Matematica finanziaria" è opportuna la lettura degli articoli relativi pubblicati sui N.13, 14, 15 della rivista "Commodore" e sui N.1, 2 e 3 della Rivista Personal Computer.

Per un ottimale utilizzo del software "Analisi di Bilancio" è opportuna la lettura degli articoli relativi pubblicati sui N.2, 3, 5 della Rivista Personal Computer.

Per un ottimale utilizzo del software "Linguaggio Macchina e Routine grafiche per C/64" è opportuna la lettura del fascicolo "Commodore Speciale" appositamente dedicato.

Coloro che desiderano procurarsi i prodotti della Systems Editoriale devono inviare, oltre alla cifra risultante dalla somma dei singoli prodotti, la cifra di L..3000 per spese di imballo e spedizione, oppure L.6000 se si preferisce la spedizione per mezzo raccomandata.

### Sconti e agevolazioni

Le spese di imballo e spedizione sono a carico della Systems se ciascun ordine è pari ad almeno L.50000 (di listino).

Gli abbonati hanno diritto allo sconto del 10% e alla spedizione. gratuita se la somma totale raggiunge la cifra di L.50000 (di listino).

Oltre alla spedizione gratuita, viene praticato uno sconto del 10% (per gli abbonati è del 20%) se la cifra raggiunta per ciascun ordine raggiun ge le L. 100000 (di listino).

### **Abbonamenti**

L.45000 Commodore Computer Club (11 fascicoli) L.40000 Personal Computer (11 fascicoli) Commodore Computer Club + Personal Computer L.70000 L.45000 (11 + 11 fascicoli) VR Videoregistrare (12 numeri)

N.B.: la cifra per gli abbonamenti non può essere conteggiata per ottenere gli sconti e le agevolazioni di cui sopra.

Non è assolutamente possibile inviare materiale contrassegno.

Compilate un normale modulo di C/C postale indirizzando a:

C/C postale N. 37952207 Systems Editoriale Viale Famagosta, 75 20142 Milano

Non dimenticate di indicare chiaramente, sul retro del modulo (nello spazio indicato con "Causale del versamento") non solo il vostro nominativo completo di recapito telefonico, ma anche il materiale desiderato.

In ogni caso sarebbe opportuno inviare la presente scheda, debitamente compilata, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Chi volesse ricevere più celermente la confezione deve inviare la somma richiesta mediante assegno circolare oppure normale assegno barcario (non trasferibile o barrato due volte) intestato a: Systems Editoriale - Milano.



Ora che hai scelto il tuo videoregistratore, vuoi usarlo nel modo migliore. Per questo devi regalarti VR. Così tu impari tutti i segreti possibili, e lui viene utilizzato al meglio.





Il primo vero poker per C 64

N.17 - Lire 8.000

Il computer gioca per tre, tu sei il quarto

# Software Club

C 64/128

- Cover Outrider Poker
- Guerrilla Galaxy Cargo
- Skema Graphic Manager

C 16/+4

• Cover • Fury • Frog



5 anyariumu

Commodore Club - Dir. Resp.
A. Ronchetti Edizioni Systems
Editoriale Srl - V.le Farnagosta
75 -20142 Milano - Reg. Trib. Ml.
n. 104 del 25/2/84 - Distr. MePe.